

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



QA 31 .E88 374 C73

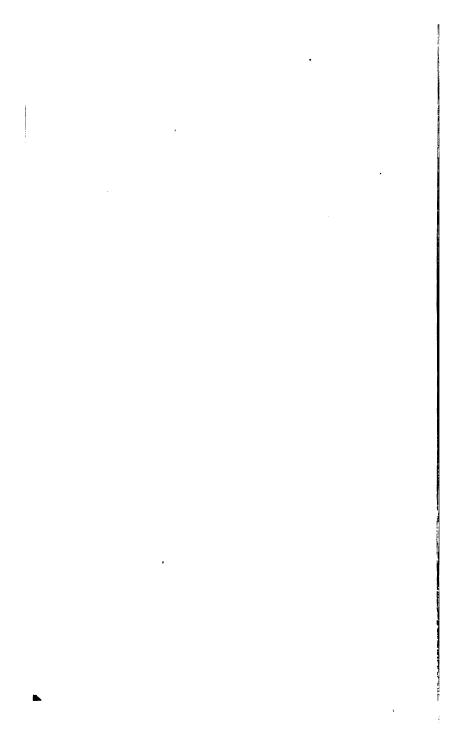

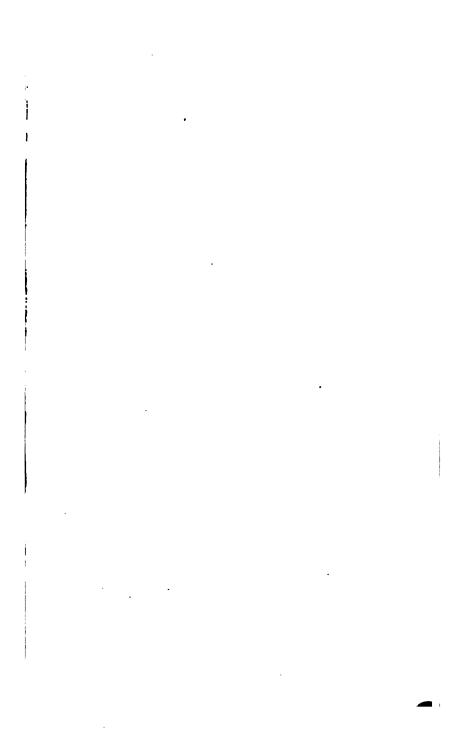

. . . navis precibus forluna, repughat

# EUCLIDIS

LIBRI PRIORES SEX,
ITEM
UNDECIMUS & DUODECIMUS.
Ex Versione Latina

# FREDERICI COMMANDINI.

QUIBUS ACCEDUNT ..

Trigononometriæ Planæ & Sphæricæ Elementæ.

Item Tractatus de Natura & Arithmetica Logarithmorum.

In usum Juventutis Academica.



# OXONIÆ,

E THEATRO SHELDONIANO. Impensis Honr. Clements Bibliopole Oxoniensis. MDCCXV.

Hist grieres Heffer 9-21-31 24503

# Imprimatur,

BER. GARDINER

Vic. Can. OXON.

March, 29. 1715.

1. Ze

# PRÆFATIO.

ost tot nova Geometriæ Elementa, non ita pridem in lucem emissa, est fortasse quod miretur Tyro Mathematicus, annosa hæc, & (ut quibusdam videntur) obsoleta Euclidis çuxãa è prelo denuo prodire: præsertim cum non pausa in illis vitia detexisse sibi visi sint, qui Geometriam Elementarem nova quadam methodo excolendam proponunt. Hi enim Lyncei Philosophi Euclidis Definitiones parum perspicuas, demonstrationes vix evidentes, res omnes malo ordine dispositas, aliasque mendas innumeras, per omnem antiquitatem ad sua usque tempora latentes, se invenisse jastant.

At tantorum virorum pace, audaster assero, Euclidem ab iii immerito reprebensum esse, ejusque Desinitiones distinctas & claras, è primis principiis & conceptibus nostris facillioribus & simplicioribus petitas esse; demonstrationes Elegantes perspicuas & concinnas; ratiocinandi vim adeo evidentem & nervosam, ut facile inducar credere obscuritatem istam à sciolis illis toties insimulatam, confusis potius & perplexis eorum ideis, quam demonstrationibus ipsis imputandam esse. Et utcunque nonnulli querantur de mala rerum dispositione, & iniquo ordine, quem tenet Euclides, aliam tamen methodum magis idoneam, & discentibus faciliorem inter omnia hoc genus scripta invenio nullam.

Non

Non meum est bie loci bypercriticis Horum captiunculis sigillatim respondere: sed in his Elementis vel mediocriter versato, statim patebat, Calumniatores hos suam potius oscitantiam monstrare, quam veros in nostro authore lapsus arguere; imo ne hoc quidem dicere vereor, quod vix, & ne vix quidem unum, aut alterum è tot novis systematibus inveniri potest, in quibus plures non sunt labes, imo sædiores paralogismi, quam in Euclidem vel singere potuerunt.

Post tot infelices in Geometria reformanda conatus, quidam non infimi Geometræ Elementa de novo construere non ausi, ipsum Euclidem omnibus aliis Elementorum Scriptoribus merito prætulerunt, eique edendo suas curas impenderunt; bi tamen ipsi nescio quibus opinionibus dudi, alias propositiones prorsus omittunt, aliarumque demonstrationes in pejus mutant. Inter illos eminent Tacquetus & Deschalles, quorum utrique malo quodam fato contigit, ut elegantes quasdam & in Elementis optimo jure ponendas propositiones quasi ineptas & inutiles rejecerint, quales sunt propositiones 27, 28, 29. li-bri sexti, cum aliis nonnullis quarum usus fortasse Insuper quandocunque ipsas Euclidis illos latebat. demonstrationes deserunt, multum in argumentando peccant, & à concinnitate Veterum recedunt.

In libro quinto demonstrationes Euclidis in totum repudierunt, & Proportionis desinitionem alsis terminis conceptam attulerunt; at quæ unam tantum è duabus proportionalium speciebus comprehendit, & quantitatibus commensurabilibus solummodo competit: nihilominus suas, quæ sunt de proportione, demonstrationes omni quantitati tam incommensurabili quam commensurabili in sequentibus libris ap-

plicant.

plicant. Hunc tam turpem lapsum nec Logicines Geometræ facile condonassent, nis hi authores in alis suis scriptis de Scientis Mathematicis benè meruisent. Hoc quidem commune est is vitium cum omnibus hodiernis Elementorum Scriptoribus, qui in eundem impingunt scopulum, & ut suam in bac materia ostentent peritiam, authorem nostrum in re minime culpandà imo laudandà reprebendunt. Quantitatum proportionalium desinitionem intelligo, in qua intellectu facilem proportionalium proprietatem exponit, quæ quantitatibus omnibus tam incommensurabilibus quam commensurabilibus eque convenit, & à qua cæteræ omnes proportionalium proprietates facile consequuntur.

Hujus proprietatis demonstrationem in Euclide desiderant Egregii bi Geometræ, atque desetum demonstratione sua supplendum suscipiunt. Hic iterum contemplari licet insignem eorum in Logica peritiam, qui desinitionis nominis demonstrationem expectant: talis enim est hæc Euclidis desinitio, qui illas quantitates proportionales vocat, quæ conditiones in desinitione sua allatas obtinent. Quidni primo Elementorum authori licebat, quælibet nomina quantitatibus hæc requisita habentibus, arbitrio suo assigere? Licebat proculdubio, suo igitur utitur jure, &

eas proportionales vocat.

Sed opera pretium erit, methodum, quâ hanc proprietatem demonstrare conantur, perpendere. Affectionem quandam uni tantum proportionalium generi, viz. commensurabilium, congruentem assumunt; & exinde multis ambagibus longâque conclusionum serie universalem, quam Euclidis posuit, proportionalium proprietatem deducunt; quod certe tam methodo quam argumentationis regulis satis alienum esse videtur. At longe restius secisent, si propriotatem universalem ab Euclide assignatam primo posuisent, & exinde particularem illam & uni tantum proportionalium speciei congruentem deduxissent. Quoniam vero hanc respuerunt methodum, talem demonstrationem ad definitiones libri quinti attexere libuit. Qui Euclidem ulterine desensum videre cupiunt, consulant eruditae & summo judicio conscriptae Lestiones Mathematicae Cl. Barovii an. 1666.

Cam vero tanti Geometra incidit mentio, praterire non posam Elementa ab eo edita, in quibus plerumque ipsas Euclidis constructiones & demonstrationes retinet, ne una quidem omisa propositione.
Hinc oritur major in demonstrando vis, pulchrior
construendi methodus, & ubique Veterum Geometrarum genius clarius eluseet, quam in libris istius
generis sieri solet. Plura praterea Corollaria &
Scholia adjecit, non modo breviori sequentium demonstrationi inservientia, verum etiam aliis in rebus perutilia.

Nibilominus, demonstrationes ejus ed brevitate laborant, tot symbolic notisque implicantur, ut in Geometrid parum versato dissiciles & obscura fiant. Multa propositiones qua ipsum Euclidem legenti perspicua viderentur, Algebraich bac demonstrandi methodo tyronibus nodosa & vix intelligibiles rediuntur, qualis est V.G. 13. primi Elementi. Demonstrationum, quas in Elemento secundo attulit, dissicilis admodum tyronibus est intelligentia; redius multo Euclides ipse earum evidentiam (ut in re Geometrica sieri debet) à sigurarum contemplatione petit. Scientiarum omnium Elementa simplicissima

met bode

methodo tradenda sunt, nec symbolis nec notis nec

obscuris principis aliunde petitis involvenda.

Ot Elementa Barovii nimiâ brevitate, sic ea, que à Clavio traduntur, molestâ prolixitate peccant. Scholiis enim Commentariisque abundat nimis & luxuriat. Vix equidem arbitror Euclidem tam obscuram esse, ut tantâ farragine notarum indigeat; nec dubito quin tyrones omnes Euclidem ipsum omnibus suis Commentatoribus faciliorem inventurismt. In demonstrationibus Geometricis ut nimia brevitas tenebras parit, sic nimia verbositas plus tædii & confusionis quam lucis affert.

Hisce pracipue inductus rationibus, prima sex Euclidis Elementa cum undecimo & duodecimo, ex versione Frederici Commandini in usum Juventutis Celeberrima hujus Academia per se edenda curavi, à cateris abstinui, tum quia hac, qua jam damus, ad alias plerasque Matheseos partes, qua nunc vulgo traduntur, intelligendas, sufficiant, tum etiam quia omnia Euclidis opera, Grace & Latine nitidissimis Characteribus adornata summaque cura & side emendata nuper è pralo Academico prodiere.

Porro in gratiam eorum, qui Geometriam Elementarem ad Praxes vitæ commodis inservientes, applicare desiderant, Trigonometriæ Planæ & Sphæricæ compendium adjunxi, cujus Artis ope, magnitudines Geometricæ mensuratur, ipsarumque dimensiones numeris subjiciuntur.

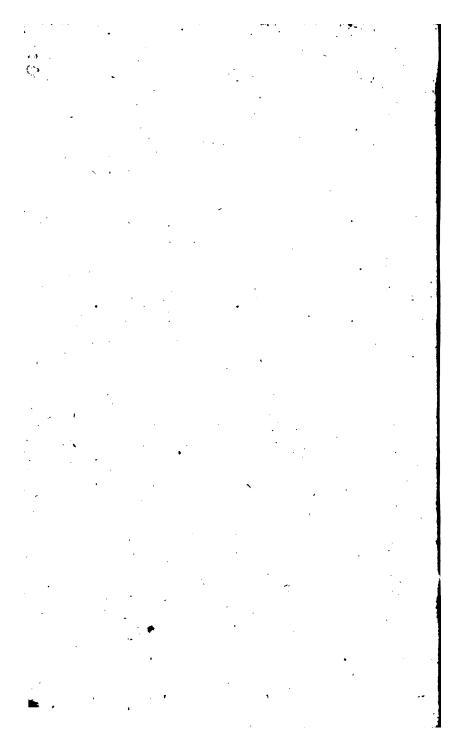

# **EUCLIDIS**

# ELEMENTORUM

LIBER PRIMUS.

# DEFINITIONES.

I.

Unctum est, cujus nulla est pars, vel quod magnitudinem nullam habet.

Il.

Linea vero est longitudo latitudinis expers.

IIL

Linez termini sunt punch.

1 V.

Recta linea est, quæ ex æquo suis interjicitur punctis.

Superficies est id, quod longitudinem, & latudinem tan-

V I.

Superficiei termini sunt lineæ.

VII.

Plana superficies est quæ ex æquo suis interjicitur lineis.

VIII.

Planus angulus est duarum linearum in plano sese contingentium, & non in directum jacentium, alterius ad alteram inclinatio,

IX.

Quando autem quæ angulum continent rectæ lineæ fuetint, rectilineus angulus appellatur.

Δ

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM.

**X**. '

Cum vero recta linea fuper recta linea infiftens, eos, qui deinceps funt angulos, æquales inter se tecerit, rectus est uterque æqualium angulorum: & quæ infissit recta linea perpendicularis vocatur ad eam, cui infissit.

XI.

Obtusus angulus est, qui major est recto.

2



#### XII.

Acutus autem, qui recto est minor.

#### XIII.

Terminus est, quod alicujus extremum est.

#### X1V.

Figura est, quæ aliquo, vel aliquibus terminis continetur X V.

Circulus est figura plana, una linea contenta, quæ circumferentia appellatur: ad quam ab uno puncto intra figuram existente omnes rectæ lineæ pertingentes sunt æquales.

#### XVI.

Hoc autem punctum centrum circuli nuncupatur.

#### XVII.

Diameter circuli est recta quædam linea per centrum ducta, & ex utraque parte à circumferentia circuli terminata, quæ quidem, & bifariam circulum secat.

#### XVIII.

Semicirculus est figura, quæ continetur diametro, & ea quæ ex ipsa circuli circumferentia intercipitur.

#### XIX.

Segmentum circuli est figura, quæ recta linea, & circuli circumferentia continetur.

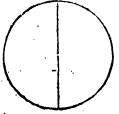

#### LIBER. I.

#### XX.

Rectilinez figurz funt, que rectis continentur lineis.

#### XXI.

Trilateræ quidem, quæ tribus.

#### TIXX

Quadrilateræ, quæ quatuor.

#### XXIII.

Multilateræ vero, quæ pluribus, quam quatuor rectis lineis comprehenduntur.

#### XXIV.

Trilaterarum figurarum æquilaterum est triangulum, quod tria latera habet æqualia.

#### XXV.

Isosceles, five æquicrure, quod duo tantum æqualia latera.





#### XXVI.

Scalenum vero est, quod tria inaequalia habet latera.

#### XXVII.

Ad hæc, trilaterarum figurarum, rectangulum quidem est triangulum, quod rectum angulum habet.



#### XXVIII.

Obtusangulum est, quod obtusum habet angulum.

#### XXIX.

Acutangulum vero, quod tres acutos angulos habet,

A 2

XXX.

## EUCLIDIS ELEMENTORUM.

XXX.

Quadrilaterarum figurarum quadratum est quod, & æquilaterum est, & rectangulum.



#### XXXI.

Alrera parte longior figura est, quæ rectangula quidem æquilatera vero non est.

#### XXXII.

Rhombus, quæ æquilatera quidem, sed rectangula non est. XXXII.

Rhomboides, quæ, & oppositos angulos inter se æquales habens, neque æqualatera est, neque rectangula.



#### XXXIV.

Præter has autem reliquæ quadrilateræ figuræ trapezia vocentur.

XXXV.

Parallelæ, seu æquidistantes rectæ lineæ sunt, quæ cum in eodem sint plano, & ex utraque parte in infinitum producantur, in neutram partem inter se conveniunt.

# POSTULATA.

I.

Postuletur à quovis puncto ad quodvis punctum rectam lineam ducere.

II.

Rectam lineam terminatam, in continuum & directum producere.

111.

Quovis centro, & intervallo circulum describere.

AXIOMATA.

# LIBER J. AXIOMATA.

Quæ eidem æqualia, & inter se sunt æqualia.

11.

Et si æqualibus æqualia adjiciantur tota sunt æqualia.

III.

Et si ab æqualibus æqualia auferantur, reliqua sunt æqualia.

Et si inæqualibus æqualia adjiciantur, tota sunt inæqualia.

Et si ab inæqualibus æqualia auferantur, reliqua sunt inæqualia.

VI.

Et quæ ejusdem duplicia sunt, inter se sunt æqualia.

VII.

Et quæ ejusdem dimidia sunt, inter se sunt æqualia. VIII.

Et quæ fibi mutuo congruunt, inter se sunt æqualia. IX.

Totum est sua parte majus.

Duz rectz linez spatium non comprehendunt.

XI.

Omnes anguli recti inter se æquales sunt.

Et si in duas rectas lineas recta linea incidens, interiores, & ex eadem parteangulos duobus rectis minores recerit, re-Ex linex illx in infinitum productæ, inter se conveniunt ex ea parte, in qua funt anguli, duobus rectis minores.



Not. Cum plures anguli ad unum punctum existunt, designatur quilibet tribus literis quarum illa qua est ad verticens anguli, in medio ponitur, V.G. in figura Prop. 13. libri primi angulus à rectis AB, BC comprehensus dicitur angulus ABC & angulus à rectis AB, BE contentus dicitur angulus ABE.

PROPO-

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

#### PROPOSITIO L PROBLEMA.

Super data reeta linea terminata, triangulum æquilaterum constituere.

Sit data recta linea terminata AB, oportet super ipsa AB triangulum æquilaterum constituere. Centro quidem à intervallo autem AB circulus describatur BCD. Et rursus centro B, intervalloque B A de-

4. Post. scribatur circulus ACE 4, & à puncto c, in quo circuli se invicem fecant, ad AB ducantur r. Poft.

e 15. def.

rectæ lineæ ca cbb. Quoniam igitur A centrum est circuli DBC, erit AC ipfi AB , 28qualis, rursus quoniam B cir-

culi CAE est centrum, erit BC æqualis BA: oftensa est au-

tem & CA æqualis AB. utraque igitur ipsarum CA CB ipsi AB est æqualis. Quæ autem eidem sunt æqualia, & inter se æqualia funt. Ergo ca ipsi c B est æqualis. tres igitur ca AB BC inter se sunt sequales; ac propterea triangulum sequilaterum est ABC, & constitutum est super data recta linea terminata AB, quod fecisse oportebat.

#### PROP. II. PROBL.

#### Ad datum punctum, data recta linea aqualem rectams line am ponere.

Sit datum quidem punctum A, data vero recta linea BC. oporter ad a punctum, ipsi BC rectæ lineæ æqualem rectam, a Postul. 1. lineam ponere. Ducatur à puncto A ad c recta linea A C 4; 6 Prima & super ipsa constituatur triangulum æquilaterum DACL. hujus. producanturque in directum'

ipsis DA DC rectæ lineæ A E e Postul. 2. CG . & centro quidem c, intervallo autem BC circulus K

в с н describatur d. Rursusque centro D, & intervallo DG describatur circulus GKL. Quoniam igitur punctum c centrum est BG H circuli, erit

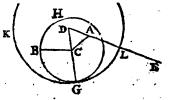

e Diffin, 15. BC ipsi CG æqualis . Et rursus quoniam D centrum est circuli GKL, erit DL æqualis DG: quarum DA est æqualis Axiom. 3. D.C. reliqua igitur AL reliquæ GC est æqualis f. Oftensa

#### LIBERI

autem est BC sequalis CG. Quare utraque ipsarum AL BC est æqualis ipsi c G. Quæ autem eidem æqualia sunt, & inter se sunt æqualia. Ergo, & AL est æqualis BC. Ad datum igirur punctum a datæ rectæ lineæ B c æqualis posita est al. Quod facere oportebat.

#### PROP. III. PROBL.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus à majore minori. æqualem abscindere.

Sint datæ duæ rectæ lineæ inæquales AB & C; quarum major fit AB. oportet à majore AB minori C æqualem rectam lineam abscindere. Ponatur ad A

punctum ipli c æqualis recta linea AD4, & centro quidem A intervallo autem AD circulus describatur DEF6. Et quoniam A centrum est DEF circuli, crit AE ipli AD æqualis. Sed & c requalis AD. Utraque

igitur ipsarum AEC ipsi AD zequalis erit. Quare & AE

ipli c est æqualis c. Duabus igitur datis rectis lineis inæ-c Ax qualibus A B & c à majore A B minori c æqualis Abscissa est Quod feciffe oportebat.

## PROP. IV. THEOR.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus aqualia babeant, alterum alteri; babeant autem, & angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur: Et basim basi æqualeen habebunt; & triangulum triangulo æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera' subtenduntur.

Sint duo triangula ABC DEF, quæ duo latera AB AC

duobus lateribus DE DF 22qualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem AB lateri DE æquale, latus vero AC ipli DF; & angulum BAC angulo e o r æqualem.Dico, & basim be basi EF æqualem effe, & triangulum ABC æqua- B

le triangulo DEF, & reliquos angulos reliquis angulis æquales,

#### Euclidis Elementorum

sequales, alterum alteri, quibus sequalia latera subtenduntur. nempe angulum ABC angulo DEF: & angulum ACB angulo DFE. Triangulo enim ABC applicato ipsi, DEF, & puncto quidem a posito in D, recta vero linea A B in ipsa D E: & punctum s puncto e congruet; quod As ipsi de sit &qualis. Congruente autem AB ipfi DE; congruet & AC recta linea rectæ lineæ DF cum angulus BAC sit æqualis angulo EDF. Quare, & c congruet ipsi F: est eaim recta linea AC æqualis rectæ DF. Sed, & punctum B congruebat puncto E. Ergo, & basis BC basi EF congruet. Nam fi puncto quidem B congruente ipfi E, c vero ipfi F; basis B C bali E F non congruit; duze reclue lineze spatium comprehen-. dent : quod 4 fieri non potest. Congruet igitur B & basis, basi EF, & ipsi aequalis erit. Quare, & totum ABC triangulum congruet toti triangulo DEF, & ipsi erit æquale; & reliqui bAxism. 8. anguli reliquis angulis congruent, & ipsis æquales b erunt. Videlicet angulus ABC angulo DEF, & angulus ACB angulo DFE. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, habeant autem & angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & basim basi æqualem habebunt; & triangulum triangulo æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales,

#### PROP. V. THEOR.

alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur: quod osten-

Isoscelium triangulorum qui ad basim sunt anguli inter se sunt æquales, & productis æqualibus rectis lineis, anguli qui sunt sub basi inter se æquales erunt.

Sit isosceles triangulum ABC; habens AB latus lateri AC æquale, & producantur in directum ipsis AB AC rectæ

lineæ B D C E. Dico angulum quidem A B C angulo ACB, angulum vero CBD angulo BCE æqualem esse. Sumatur enim in linea BD, quodvis punctum F: atque à 3. hujus. majore AE minori AF æqualis a auferatur AG: junganturque FC, GB. Quoniam igitur AF est æqualis AG; AB vero ipsi AC; duze FA AC, duabus GA AB 20quales funt, altera alteri; & angulum FAG communem continent, basis igitur FC 4. hujus. besi GB est b æqualis, & triangulum AFC æquale triangulo AGB; & reliqui anguli,

reliquis angulis æquales erunt, alter alteri; quibus æqualia

dere oportebat.

latera subtenduntur: Videlicet angulus quidem ACF æqualis angulo ABG; angulus vero AFC; angulo AGB. Et quoniam tota AF, toti AG est æqualis; quarum AB est æqualis AC; erit & reliqua BF reliquæ CG æqualis. Oftensa est Axiom. 3. autem FC æqualis GB. duæ igitur BF, FC duabus CG GB æquales funt, altera alteri; & angulus BFC æqualis angulo CGB: estque basis ipsorum BC communis. Ergo & triangulum BFC triangulo CGB æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera fubtenduntur. Angulus igitur FBC est æqualis angulo GCB; & angulus BCF angulo 'CBG. Itaque quoniam totus ABG angulus toti angulo ACF-gaqualis oftenfus eft, quorum angulus CBG est æqualis lph BCF: erit reliquus d ABC reliquo d Axiom. 3. ACB æqualis: & funt ad bafim ABC trianguli: oftenfus autem est & FBC angulus æqualis angulo GCB; qui sunt sub basi. Isoscelium igitur triangulorum, qui ad basim sunt anguli inter se sunt æquales, & productis æqualibus rectis lineis anguli, qui sunt sub basi inter se æquales erunt. Quod ostendisse oportebat.

Cor. Hinc omne triangulum æquilaterum est quoque æ-

quiangulum.

#### PROP. VI. THEOR.

Si trianguli duo anguli inter se sint æquales, & æquales angulos subtendentia latera inter se æquaha erunt.

Sit triangulum ABC, habens angulum ABC angulo ACB æqualem. Dico & AB latus lateri A c æquale esse: Si enim inæqualis est AB ipsi AC; altera ipsarum est major. Sit major AB; atque à majori AB minori Ac æqualis a auferatur DB; &c. DC jungatur. Quoniam igitur DB est æqualis ipsi AC; communis autem BC: erunt duæ DBBC duabus ACCBæquales, altera alteri; & angulus DBC æqualis angulo ACB ex hyp. Basis igitur DC basi A B est b æqualis, & triangulum D B c æquale triangulo ACB, minus majori; quod est re absurdum. Non igitur inæqualis est a B ipli Ac. Ergo æqualis erit. Si igitur tri-

anguli duo anguli inter se sint æquales & æquales angulos subtendentia latera inter se æqualia erunt : quod monstrasse

.cor. Hinc omne triangulum æquiangulum est quoque æquilaterum...

a 3. hujus.

PRO-

#### PROP. VII. THEOR.

In eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis, aliædue rectæ lineææquales, altera alteri non constituentur ad aliud, atque aliud punctum, ad easdeme partes, cosdem, quos primærectæ lineæ, terminos babentes.

Si enim fieri potest, in eadem recta linea AB duabus eifdem rectis, lineis AC CB alize duze rectize lineze AD DB zequales, altera alteri constituantur ad aliud, atque aliud punctum c&D; ad easdem partes ut ad C&D.

eosdem habentes terminos A& B, quos primæ rectæ lineæ, ita ut CA quidem sit æqualis DA, eundem, quem ipsa terminum, habens A; CB vero sit æqualis DB, eundem habens B terminum; & CD jungatur. Itaque quoniam AC est æqualis AD; erit, & angulus ACD angulo ADC æqualis e. Major igitur est ADC angulus angulo BCD. Quare angulus BDC angulo BCD multo major erit. Rursus quoniam CB est æqualis DB & angulus BDC æqualis erit



PROP. VIII. THEOR.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; babeant autem, & basim basi æqualem; angulum quoque, qui æqualibus lateribus continetur angulo æqualem babebunt.

Sint duo triangula ABC, DEF, quæ duo latera AB, AC, duo-bus lateribus DE DF æqualia habeant alterum alteri; ut fit AB quidem æquale DE; AC vero ipfi DF: habeant autem, & basim BC basi EF æqualem.





Dico

Dico angulum quoque BAC angulo EDF æqualem esse. Triangulo enim ABC applicato ipsi DEF triangulo. & puncto quidem B polito in E; rece vero linea Bc in EF: congruet, & c punctum puncto f, quoniam ec ipli ef est zequalis. Ataque congruente B c ipli E F3 congruent & B A A C iplis E D DF. si enim basis quidem BC basi EF congruit; latera autem BAAC lateribus ED DF non congruunt, sed situm mutent; ut EG GF: constituentur in eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis, aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri; ad aliud atque aliud punctum; ad eaidem partes; cosdem habentes terminos. non constituuntur autem; ut demonstratum 4 est. non igitur, si basis BC congruit basi EF, 4 per 7, hunon congruent & BA A c latera lateribus ED DF. congruent jus. igitur. Quare & angulus BAC angulo EDF congruet, & ipfi erit æqualis. Si igitur duo triangula, duo latera, duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem & basim basi æqualem: angulum quoque æqualibus lateribus contentum angulo equalem habebunt: quod demonstrare oportebat.

#### PROP. IX. PROBL.

## Datum angulum rectilineum bifariam secare.

Sit datus angulus rectilineus BAC. itaque oportet ipfum bifariam fecare. Sumatur in linea A B quodvis punctum D; & à linea a c ipsi A D æqualis a auferatur A E; junctaque D E constituatur super eastriangulum æquilaterum DEF; & AFjungatur.Dico angulum BAC à recta linea AF bifariam secari. Quoniam enim AD est æqualis AE; communis autem AF: duz DA AF duabus EA AF æquales funt, altera alteri; & basis Dr æqualis basi er. angulus cigitur DAF angulo EAF est æqualis. quare datus angulus rectilineus BAC à recta linea A F bifariam fectus est; quod facere oportebat.

a 3. hujus. t. hujus.

#### PROP. X. PROBL.

# Datam rectam lineam terminatam bifariam secare.

Sit data recta linea terminata AB; oportet ipfam A B bifariam feçare. constituatur super a ea triangulum æquilaterum ABC; a 1. hujus,

69. hujus. & fecetur ACB angulus bifariam recha linea CD. Dico AB

rectam lineam in puncto D bifariam fecari. Quoniam enim A c est æqualis c B; communis autem CD; duæ AC CD duabus BCCD æquales funt; altera alteri; & angulus ACD &qualis angulo BCD. basis igitur



64. hujus. AD basi BD est e æqualis. Et ob id recta linea terminata AB bifariam lecta est in puncto D: quod facere oportebat.

#### PROP. XI. PROBL.

Data recta linea à puncto in ipsa dato ad rectos angulos rectam lineam ducere.

Sit data recta linea AB, & datum in ipsa punctum c. oportet à puncto c ipsi AB ad rectos angulos rectam lineam ducere. Sumatur in AC quodvis punctum D: iplique CD 25-

qualis 4 ponatur C E, & fuper DE b 1. hujus. Constituatur b triangulum æqualilaterum FDE, & FC jungatur. Dico datæ rectæ lineæ AB à puncto c in ipía dato, ad rectos angulos ductam effe FC. Quoniam enim DC est æqualis ćE, & FC communis; erunt duze DC CF duabus EC CF aequales, altera alteri; & basis DE

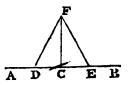

est æqualis basi fr. angulus igitur DCF angulo ECF est æqualis, & sunt deinceps. Quando autem recta linea super rectam lineam infiftens, eos qui deinceps funt, angulos æc Diff. 10. quales inter se fecerit: rectus c est uterque æqualium angulorum. ergo uterque ipsorum DCF FCE est rectus. Datze igitur rectæ lineæ A B à puncto in ipsa dato c ad rectos angulos ducta est FC recta linea. Quod fecisse oportuit.

#### PROP. XII. PROBL.

Super data recta linea infinita, à dato puncto, quod in ea non est, perpendicularem rectam uneam ducere.

Sit data quidem recta linea infinita AB, datum vero punctum c, quod in ea non est. Oportet super data recta linea ·

linea infinita AB, à dato puncto c, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere. Sumatur enim ad alteras partes ipsius AB rectæ linese quodvis punctum D: & centro quidem c, intervallo autem CD circulus 4 déscribatur A-EDG: & EG in H bifariam 6 fecetur: junganturque 'CG CH

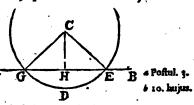

CE, Dico super data recta linea infinita AB, à dato pun-Cto c, quod in ea non est, perpendicularem c i ductam esse. Quoniam enim æqualis est GH ipsi HE, communis autem HC, duæ GH HC, duabus EH HC æquales funt, alter alteri; & basis cg est æqualis basi ce. Angulus igitur che angulo CHE est e equalis, & sunt deinceps, cum autem recta e 8. hujus. linea super rectam lineam insistens, eos qui deinceps sunt angulos, æquales inter se secerit; rectus 4 est uterque æqualium 4 Diffin. 10. angulorum & quæ infistit recta linea perpendicularis appellatur ad eam, cui infiftit. ergo super data recta linea infinita AB à dato puncto c, quod in ea non est, perpendicularis ducta est GH. Quod facere oportebat.

#### PROP. XIII. THEOR.

Cum recta linea super rectam consistens lineam angulos fecerit, vel duos rectos, vel duobus rectis aquales efficiet.

Recta enim linea quædam AB fuper rectam CD confistens angulos faciat CBA ABD. Dico CBA ABD angulos; vel duos rectos esse, vel duobus rectis æquales, si enim c B A est

æqualis ipli ABD; duo recti. funt; fin minus, ducatur à puncto B ipfi c Dad rectos b angulos be: anguli igitur C b B BBD funt duo recti. Et quoniam CBE, duobus CBA ABE est æqualis, communis apponatur EBD: ergo anguli CBE



EBD tribus angulis CBA ABE EBD funt exquales. Rursus caxiom 2. quoniam DBA angulus est æqualis duobus DBE EBA, communis apponatur ABC. anguli igitur DBA ABC tribus DBE EBA ABC æquales funt. At oftenfum est angulos quoque CBE EBD eisdem tribus æquales esse: quæ vero eidem sunt 20 Axiom. 1. PURDEA ABC funt æquales, funtque CBE EBD duo recti anguli

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

anguli igitur DBAABC duobus rectis æquales erunt, e cum recta linea fuper rectam lineam confiftens angulos cerit, vel duos rectos, vel duobus rectis æquales effic Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XIV. THEOR.

Si ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in due recte linee non ad easdem partes posite, angu qui deinceps sunt, duobus rectis equales seceris ipse recte linee in directum sibi invicem erunt.

Ad aliquam enim rectam lineam AB, atque ad punct in eaB, duzs rectæ lineæ BC BD non ad eastdem partes i sitæ angulos, qui deinceps sunt, ABC ABD duobus rec

equales faciant. Dico BD ipfi
CB in directum effe. fi enim BD
non eft in directum ipfi CB, fit
ipfi CB in directum BE. Quoniam igitur recta linea AB fuper rectam CBE confistit; anschujus. guli ABC ABE = duobus rectis
funt æquales. Sed & anguli

C B D

ABC ABD funt æquales duobus rectis. Anguli igitur C.
ABE ipfis CBA ABD æquales erunt. Communis aufera
ABC. Ergo reliquus ABE reliquo ABD est æqualis, mir
majori quod steri non potest. Non igitur BE est in directi
ipsi BC. Similiter ostendemus neque aliam quampiam est
præter BD. Ergo CB ipsi BD in directum erit. Si igitur
aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duæ rect
lineæ non ad easdem partes positæ angulos, qui deince
sunt, duobus rectis æquales secerint, ipsæ rectæ lineæ in
rectum sibi invicem erunt. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XV. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ se invicem secuerint, angulos qui versicem sunt, inter se æquales efficient.

Duæ enim rectæ lineæ AB CD fe invicem fecent in puncto B. Dico angulum quidem AEC angulo DEB; angulum vero CEB angulo AED æqualem effe. Quoniam enim recta linea AE fuper rectam CD confidens appules fecta and CD confidens appules fecta appules

\* 13. hujus, fiftens angulos facit CEA AED; erunt hi \* duobus red æquak

.

4 10. hujus.

D b 15. hujus.

c 4. hujus.

Equales. Rursus quoniam recta linea DE super rectam AB consistens facit angulos AED DEB; erunt AED DEB anguli æquales a duodus rectis. Ostensum autem est angulos quoque CEA AED duodus rectis esse esquales. Anguli igitur CEA AED angulis AEC DEB æquales sunt. Communis auseratur AED. Ergo reliquus bCEA reliquo BED est æqua-bAxiom. 32 lis. Simili ratione, & anguli CEB DEA æquales ostenduntur. Si igitur duæ rectæ lineæ se invicem secuerint, angulos, qui ad verticem sunt, æquales efficient. Quod ostendere oportebat.

Cor. 1. Ex hoc manifeste constat duas rectas lineas se invicem secantes, facere angulos ad sectionem quatuor rectis equales.

Cor. 2. Omnes anguli circa unum punctum conftituti conficiunt angulos quatuor rectis æquales.

#### PROP. XVI. THEOR.

Omnis trianguli uno latere producto exterior angulus utrovis interiore, & opposito est major.

Sit triangulum ABC, & unum ipsius latus BC ad D producatur. Dico exteriorem angulum ACD utrovis interiore, & opposito, videlicet CBA, & BAC majorem esse.

Secetur enim Ac bifariam s in E, & juncta
BE producatur ad F; ponaturque ipfi
BE æqualis EF. Jungatur præterea FC,
K AC ad G producatur. Quoniam igifur AE quidem eft æqualis EC, BE vero
ipfi EF, duæ AE EB duabus CE EF æquales funt, altera alteri: & angulus AE B
angulo FEC eft æqualis s, ad verticem enim funt. Basis igitur AB æqualis c eft
basi FC; & AEB triangulum triangulo
FEC & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera sub-

tenduntur. Ergo angulus BAE est æqualis angulo ECF. Sed ECD angulus major est ipso ECF. Major igitur est angulus ACD angulo BAE. Similiter recta linea BC bisfariam secta, ostendetur etiam BCG angulus, hoc est ACD angulus angulo BEC major. Omnis igitur trianguli uno latere producto examples angulus utrovis interiore, & opposito major est.

PROPO-

#### PROP. XVII. THEOR.

Omnis trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt, quomodocunque sumpti.

Sit triangulum ABC. Dico ipsius ABC trianguli duos angulos quomodocunque sumptos duobus rectis minores essenti

Producatur enim BC ad D. Et quoniam trianguli ABC extequoniam trianguli ABC extenses. An ac D major a est interiore, & opposito ABC: communis apponatur ACB. An Anguli igitur ACB ACB angulis ABC ACB majores sunt.



duobus rectis. Ergo ABCBC A duobus rectis funt minores. Similiter demonstrabimus angulos quoque BACACB itemque CABABC duobus rectis minores esse. Omnis igitur trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt; quomodocunque sumpti. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XVIII. THEOR.

Omnis trianguli majus latus majorem angulum subtendit.

Sit triangulum ABC habens latus AC latere AB majus-Dico, & ABC angulum angulo BCA majorem esse. Quoniam enim AC major est, quam A

AB, ponatur ipfi AB æqualis
AD; & BD jungatur. Et quoniam trianguli BDC exterior
angulus est ADB, erit is ma16 hujus, jor s interiore, & opposito DCB.
55. hujus. Sed ADB æqulis 6 est ipsi ABD,
quod & latus AB lateri AD sit

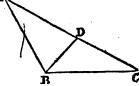

equale, major igitur est & ABD angulus angulo ACB quare ABC ipso ACB multo major erit. Omnis igitur trianguli majus latus majorem angulum subtendit: quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XIX. THEOR.

Omnis trianguli major angulus majus latus subtendit.

Sit triangulum ABC majorem habens ABC angulum and gulo BCA. Dico & latus AC latere AB majus effe. Si enim

101

non est majus, vel Acest æquale ipsi AB, vel ipso minus,

equale igitur non eft, nam &c angulus A BC angulo A C B æqualis a effet; non eft autem. Non igitur A C ipfi A B eft æquale. Sed neque minus. effet enim &c angulus A B C angulo A C B minor b. atque non eft, non igitur A C minus eft ipfo



AB. Oftensum autem est neque aquale esse: ergo A c ipso AB est majus. Omnis igitur trianguli major angulus majus latus subtendit. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XX. THEOR.

Omnis trianguli duo latera reliquo majora sunt, quomodocunque sumpta.

Sit enim triangulum ABC. Dico ipsius ABC trianguli duo latera reliquo majora esse, quomodocunque sumpta: videlicet latera quidem BAAC majora latere BC; latera vero

A B B C majora latere A C: &c latera B C C A majora iplo A B. producatur enim B A ad punchum D; ponaturque ipli CA æqualis A D a; &c D C jungatur. quoniam igitur D A eft æqualis A C erit &c angulus A D C angulo A C D æqualis b. Sed B C D angulus major eft

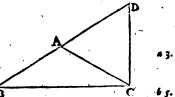

s 3. hujus.

A D C angulo A C D æqualis b. B

C by. hujus.

Sed B C D angulus major eft angulo A C D. Angulus igitur

B C D angulo A D C eft major; Et quoniam triangulum eft

D C B habens B C D angulum majorem angulo B D C; majorem autem angulum majus latus subtendit c; erit latus c 19. hujus.

D B latere B C majus. sed D B est æquale ipsis B A A C. quare latera B A A C ipso B C majora sunt. similiter, ostendemus, & latera quidem A B B C majora este latere C A: latera ve
10 B C C A ipso A B majora. Omnis igitur trianguli duo latera reliquo majora sunt, quomodocunque sumpta. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. XXI. THEOR.

Si à terminis unius lateris trianguli duæ rectæ lineæ intra constituantur, bæ reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, majorem vero angulum continebunt.

Trian-

### Euclidis Elmentorum

Trianguli enim ABC in uno latere BC à terminis BC duz rectæ lineæ intra constituantur BD DC. Dico BD DC reliquis duobus trianguli lateribus BAAC minores quidem

deffe, vero continere angulum BDC majorem angulo BAC. producatur enim BD ad E. & quoniam omnis trianguli duo la-4 20. hujus, tera reliquo funt majora 4 erunt trianguli ABE duo latera BA AE majora latere BE. communis apponatur e.c.



trianguli duo latera CE ED funt majora latere CD, communis apponatur DB. quare CE EB ipsis CD DB sunt majora 6. Sed oftensum est BAAC majora esse BEEC. multo igitur BAAC ipsis BD DC majora sunt. rursus quoniam omnis e 16, hujus, trianguli exterior angulus interiore & opposito est major c: erit trianguli CDE exterior angulus BDC major ipso CED. Eadem ratione & trianguli ABE exterior angulus CEB ipso BAC est major c sed angulus BDC ostensus est major angulo CEB. multo igitur BDC angulus angulo BAC major erit. Quare si à terminis unius lateris trianguli duz recta lineze intra constituantur, ha reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, majorem vero angulum continebunt. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXII. PROBL.

Ex tribus rectis lineis, que tribus rectis lineis datis æquales sint, triangulum constituere. Oportet autem duas reliqua majores esse, quomodocunque sumptas; quoniam omnis trianguli duo latera reliqué majora sunt, quomodocunque sumpta.

Sint tres datæ rectæ lineæ A B C, quarum duæ reliqua majores fint, quomodocunque sumptæ, ut scil. a B quidem

fint majores quam C, A c vero majoresquam B& præterea B C majores quam A. Itaque D oportet ex rectis lineis. æqualibus iplis A B C triangulum constituere exponatur aliqua recta

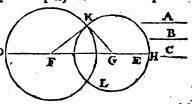

linea DE, terminata quidem ad D, infinita vero ad E, & ponatur ponstur ipsi quidem A æqualis a D F, ipsi vero B æqualis F G, a 3. hnjus. & ipsi C æqualis G H: & centro F, intervallo autem F D circulus b describatur D K L. rursusque centro G, & intervallo 3. Postus. G H alius circulus K L H describatur, & jungantur K F K G. Dico ex tribus rectis lineis æqualibus ipsis A B C triangulum K F G constitutum esse, quoniam enim punctum F centrum est D K L circuli; erit F D æqualis e F K. sed F D est æqualis c distin. 13.1 A. Ergo & F K ipsi A est æqualis. rursus quoniam punctum G centrum est circuli L K H, erit G H æqualis e G K. sed G H est æqualis C. ergo & G K ipsi c æqualis erit. est autem & F G æqualis B: tres igitur rectæ lineæ K F F G G K tribus A B C æquales sunt. Quare ex tribus rectis lineis K F F G G K, quæ sunt æquales tribus datis rectis lineis A B C, triangulum constitutum est K F G. Quod facere oportebat.

#### PROP. XXIII. PROBL.

Ad datam rectam lineam, & ad datum in ea punctum, dato angulo rectilineo æqualem angulum rectilineum constituere.

Sit data quidem recta linea AB, datum vero in ipía punctum A; & datus angulus rectilineus DCE. Oportet igitur ad datam rectam lineam AB, & ad datum in ea punctum A

dato angulo rectilineo DCE, æqualem angulum rectilineum constituere. fumantur in utraque ipfarum CDCE quevis puncta DE, ducaturque DE, & ex tribus rectis lineis, quæ æquales fint tribus CDDEEC triangulum « constituatur AFG,

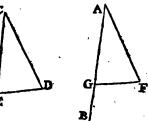

4 22, hujus

ita ut CD sit æqualis AF, & CE ipsi AG, & DE ipsi FG.

Itaque quoniam duæ DC CE duabus FA AG æquales sunt,
altera alteri, & basis DE est æqualis basi FC: erit & angulus DCE angulo FAG æqualis b. Ad datam igitur rectam 6 8. hujus,
lineam AB, & ad datum in ea punctum A, dato angulo
rectilineo DCE æqualis angulus rectilineus constitutus est
FAG. Quod facere oportebat.

#### PROP. XXIV. PROBL.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus aqualia babeant, alterum alteri, angulum autem angulo majo-B 2 rem, qui æqualibus rectis lineis continetur : & basim basi majorem habebunt.

Sint duo triangula ABC DEF, quæ duo latera ABAC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem AB æquale lateri DE; latus vero AC

equale DF: At angulus

BAC angulo EDF fit

major. Dico, & basim

BC basi EF majorem esse.

quoniam enim angulus

BAC major est angulo

23. hujus EDF, constituatur 4 ad

rectam lineam DE; &

ad punctum in ea D.



angulo BAC æqualis an
3. hujus. gulus EDG, ponaturque alterutri ipfarum ACDF æqualis b
DG, &t GE FG jungantur. itaque quoniam AB quidem est
æqualis DE, AC vero ipfi DG; duæ BA AC duabus ED DG
æquales sunt, altera alteri; &t angulus BAC est æqualis angu-

4. hujus. lo E D G. ergo basis B C basi E G est e æqualis. rursus quoniam æ45. hujus. qualis est D G ipsi D F; est angulus D F G angulo D G F 4 æqualis : erit itaque D F G angulus angulo E G F major multo igitur
major est E F G angulus ipso E G F. & quoniam triangulum est
E F G, angulum E F G majorem habens angulo E G F; majori

EFG, angulum EFG majorem habens angulo EGF; majori c19. hujus autem angulo latus majus subtenditur e; erit & latus EG latus eFF majus. sed EG latus est æquale lateri BC. Ergo, & BC ipso EF majus erit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, angulum autem angulo majorem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & basim basi majorem habebunt. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXV. THEOR.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia babeant, alterum alteri, basim vero basi majorem: & angulum angulo, qui æqualibus lateribus continetur, majorem habebunt.

Sint duo triangula ABC DEF, quæ duo latera AB AC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus AB æquale lateri DE, & latus AC lateri DF; basis autem BC basi EF sit major. Dico, & angulum

RAC

BAC angulo EDF majorem esse. Si enim non est major, vel æqualis est, vel minor. Æqualis autem non est angulus

BAC angulo EDF: effet enim, & basis BC basi EF æqualis ... Non est autem. Non igitur equalis est BAC angulus angulo EDF. Sed neque minor. minor enim esset b, & basis BC basi ef. Atqui non est. Non igitur angulus BAC angulo



EDF est minor. ostensum autem est neque esse æqualem. Ergo angulus BAC angulo EDF necessario major crit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, bafim vero bafi majorem; & angulum angulo qui æqualibus lateribus continetur, majorem habebunt. Quod demonstrare oportebat.

### PROP. XXVI THEOR.

Si duo triangula duos angulos duobus angulis æquales babeant, alterum alteri, unumque latus uni lateri æquale, vel quod æqualibus adjacet angulis, vel quod uni æqualium angulorum subtenditur; & reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem babebunt.

Sint duo triangula ABC DEF, quæ duos angulos ABC BCA duobus angulis DEFEFD æquales habeant, alterum alteri, videlicet angulum quidem ABC æqualem angulo DEF; angulum vero BCA angulo EFD. Habeant autem,

& unum latus uni lateri æquale, & primo quod æqualibus adjacet angulis; nempe latus BC lateri E F. Dico, & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habere; alterum alteri, latus. sc. AB lateri DE; & la-



tus ac ipli Dr. & reliquum B angulum BAC, reliquo angulo EDF æqualem. Si enim inæqualis est AB ipsi DB, una ipsarum major est. Sit major AB, ponaturque GB æqualis DE; & GC jungatur. Quoniam igitur BG quidem est æqualis DE, BC vero ipsi EF, duz GB BC duabus DE EF zequales sunt, altera alteri: & singulus GBC requalis angulo DEF. basis igitur GC basi DF cft a equalis: & GBC triangulum triangulo DEF, & re- a 4. hujus.

liqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera fubtenduntur. ergo GCB angulus est æqualis angulo DFE. fed angulus DFE angulo BCA æqualis ponitur. quare, & BCG angulus angulo BCA est æqualis, minor majori, quod fieri non potelt. non igitur inæqualis est AB ipsi DE. ergo æqualis erit, est autem, & BC æqualis EF. Itaque duz ABBC duabus DE EF zequales sunt, altera alteri, & angulus ABC æqualis angulo DEF. Bafis EDF est æqualis. Sed rursus sint latera, quæ æqualibus an-

angulos æquales continent; ergo 4 basis A H basi DF est æqualis: & ABH triangulum triangulo DEF & reliqui anguli reliquis angulis aquales erunt, alter alteri, quibus aqualia

gulis subtenduntur æqualia, ut AB ipsi pE, Dico rursus, & reliqua latera reliquis lateribus æqualia esse; Ac quidem · iph DF, BC vero iph EF: & reliquum angulum BAC reliquo angulo EDF 2qualem. Si enim inæqualis est BC ipli EF, una iplarum major est. Sit major BC, si fieri B potest, ponaturque BH zqualis EF, & AH jungatur. Quoniam igitur BH quidem est æqualis EF, AB vero ipsi DE; duz AB BH duabus DE EF zequales funt, altera alteri, &

latera subtenduntur. Æqualis igitur est angulus BHA an-

gulo ef D. sed ef D est sequais angulo BCA. Ergo, & BHA angulus angulo BCA est aqualis. trianguli igitur AHC exterior angulus BHA requalis est interiori & ope 16. hujus. posito BCA, quod fieri non potest e quare non inæqualis est BC ipsi EF. æqualis igitur. est autem, & AB æqualis DE. duz igitur ABBC duabus DEEF zquales funt, altera alteri: anguiosque æquales continent. quare basis ac æqualis est bali DF, & BAC triangulum triangulo DEF, & reliquus angulus BAC reliquo angulo EDF est aqualis. Si igitur duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeant. alterum alteri, unumque latus uni lateri æquale, vel quod, æqualibus adjacet angulis, vel quod uni æqualium angulonum subtenditur; & reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo z-

qualem habebunt, Quod oportebat demonstrare.

PROP.

# PROP. XXVII. THEOR.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter se æquales secerit, parallelæ erunt rectæ lineæ.

In duas enim rectas lineas AB CD, recta linea EF incidens alternos angulos AEF EFD equales inter se faciat. dico rectam lineam AB ipsi CD parallelam esse. Si enim

non est parallela, productze
ABCD, vel ad partes BD'COnvenient, vel ad partes AC
producantur, conveniantque
ad partes BD in puncto G.
itaque GEF trianguli exterior
angulus AEF major sest interiore & opposito EFG. sed &
Convelis A mod feri non potest



4 16. lujus.

zequalis, quod fieri non potest. non igitur a 2 CD productz c x byp. ad partes BD convenient. similiter demonstrabitur neque convenire ad partes a c. quæ vero in neutras partes conveniunt, parallelæ c inter se sunt. parallelæ igitur est a B ipsi Dissin. 35. CD. Quare si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter se æquales secerit, parallelæ inter se erunt rectæ lineæ, quod ostendere oportebat.

#### PROP. XXVIII. THEOR.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulum interiori, & opposito, & ad easdem partes equalem fecerit, vel interiores, & ad easdem partes duobus rectis equales; parallele erunt inter se recta linea.

In duas enim rectas lineas AB CD recta linea EF incidens exteriorem angulum EGB interiori, & opposito GHD equalem faciat; vei interiores & ad eastem partes BGH

equalem faciat; vel interiores & GHD, duobus rectis æquales. dico rectam lineam AB rectæ CD parallelam esse. Quoniam enim EGB angulus æqualis est angulo GHD, angulus autem EGB angulo AGH b, erit & Cangulus AGH angulo GHD æqualis: & sunt alterni. parallela igitur est AB ipsi CDs. rursi



lela igitur est a B ipsi CDs. rursus quoniam anguli BGH Ex ante-GHD duodus reciis sunt sequales 4, & sunt AGH BGH 25-cedente.

quales

d 13. hújos. quales duobus rectis d: erunt anguli AGH BGH angulis BGH GHD æquales. communis auferatur BGH. reliquus igitur AGH est æqualis reliquo GHD: & sunt alterni. ergo AB ipsi CD parallela erit. Si igitur in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulum interiori, & opposito, & ad easdem partes æqualem secerit, vel interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales; parallelæ erunt inter se rectæ lineæ. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXIX. THEOR.

In parallelas rectas lineas recta linea incidens, & alternos angulos inter se æquales, & exteriorem interiori & opposito & ad casdem partes æqualem, & interiores, & ad casdem partes duobus rectis æquales efficiet.

In parallelas enim rectas lineas ABCD recta linea incidat EF. dico alternos angulos AGHGHD inter se exquales efficere, & exteriorem EGB interiori, & ad cassem partes

& ad eafdem partes BGHGHD
duobus rectis æquales; si enim
inæqualis est AGH ipsi GHD,
unus ipsorum major est. sit
major AGH. & quoniam AGH
angulus major est angulog HD;
communis apponatur BGH. an-



guli igitur AGH BGH angulis BGH GHD majores sunt.

13. hujus sed anguli AGH BGH sunt æquales duobus rectis 4. ergo
BGH GHD anguli sunt duobus rectis minores. quæ vero à
minoribus, quam sint duo recti in infinitum producuntur

Axiom. 12 rectæ lineæ inter se conveniunt 4. ergo rectæ lineæ ABCD
in infinitum productæ convenient inter se. atqui non conveniunt cum parallelæ ponantur. non igitur inæqualis est
AGH angulus angulo GHD. quare necessario est æqualis.

15. hujus. angulus autem AGH æqualis est angulo EGBc. ergo, &c
EGB insi GHD. æqualis erit. communis apponatur BGH.

angulus autem Agh zequalis ent angulo EGB. Cigo, &c EGB ipfi GHD zequalis erit. communis apponatur BGH. anguli igitur EGBBGH funt zequales angulis BGH GHD. fed EGBBGH zequales funt duobus rectis. Ergo, &c BGH GHD duobus rectis zequales erunt. In parallelas igitur rectas lineas recta linea incidens, &c alternos angulos inter fe zequales, &c exteriorem interiori, &c opposito, &c ad easdem partes zequalem; &c interiores, &c ad easdem partes duobus rectis zequales efficiet. Quod oportebat demonstrare. PROP.

#### PROP. XXX. THEOR.

Qua eiders recta linea sunt parallela, & inter se parallelæ erunt.

Sit utraque ipsarum ABCD ipsi EF parallela. dico & AB ipsi CD parallelam esse. Incidat enim in ipsas recta linea GK. & quoniam in parallelas rectas lineas ABEF, re-Cta linea GK incidit, angulus A AGH angulo GHF est zqua-F # 29. hujus. 🐇 lis . rursus quoniam in pa- E rallelas rectas lineas EF CD, C recta linea incidit G K, æqualis eft GHF angulus angulo GKD4. oftenfus autem eft, & angulus AGK angulo GHF equalis. ergo, & AGK ipsi GKD æqualis erit. & sunt alterni. parallela igitur est AB ipsi CDb. ergo quae eidem 6 27. hujus, roctæ lineæ funt parallelæ, & inter se parallelæ erunt. Quod oportebat demonstrare.

# PROP. XXXI. PROBL.

Per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelam re: Etam lineam ducere.

Sit datum quidem punctum A, data vero recta linea BC oportet per a punctum ipsi BC rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere. Sumatur in BC quodvis punctum D, & jungatur AD: constituaturque a ad rectam lineam DA, & ad punctum in ipía A, angulo ADC æqualis angulus DAE: & in directum ipli E A recta linea A F producatur. quoniam igitur in duas rectas lineas BC EF recta linea AD incidens al-



ternos angulos e a D A D C inter se æquales efficit, e F ipsi BC parallela erit b. per datum igitur punctum A datæ rectæ b 27. hujus. lineæ BC parallela ducta est recta linea EAF. quod facere oportebat.

#### PROP. XXXII. THEOR.

Omnis trianguli uno latere producto exterior angulus duobus interioribus, & oppositis est æqualis, & trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt.

Sit triangulum ABC: & unum ipsius latus BC in D producatur. dico angulum exteriorem ACD duobus interioribus, & oppositis CAB ABC æqualem esse; & trianguli tres interiores angulos ABC BCA CAB duobus rectis esse agua-

#32. hujus. les. ducatur \* enim per punctum c ipsi AB rectæ lineæ parallela CE. & quoniam AB ipsi ce parallela est, & in ipsas incidit A c, alterni anguli BAC ACE inter se 22quales funt b. rurfus quoniam AB parallela est CB & in ipsas B



incidit recta linea BD, exterior angulus ECD interiori & \$ 29. hujus. Opposito, ABC est æqualis 6. Ostensus autem est angulus ACE requalis angulo BAC. quare totus ACD exterior angulus æqualis est duobus interioribus, & oppositis BAC ABC communis apponatur ACB. anguli igitur ACD ACB tribus ABCBAC ACB æquales funt. fed anguli ACD ACB funt 13. hojus. æquales « duobus rectis. ergo & ACBCBA CAB duobus rectis æquales erunt. Omnis igitur trianguli uno latere pro-

ducto exterior angulus duobus interioribus, & oppolitis est equalis; & trianguli tres interiores anguli duobus rectis sequales funt. Quod demonstrare oportebat.

#### COROLLARIA.

I.Omnes tres anguli cujusque trianguli simul'sumpti æquales funt tribus angulis cujusque alterius trianguli simul sumptis.

2. Si in uno triangulo duo anguli aut finguli aut fimul equales fint duobus angulis alterius trianguli erit reliquus angulus reliquo æqualis.

3. In triangulo si unus angulus rectus sit, reliqui simul

unum rectum conficiunt.

4. In triangulo Isoscele si angulus æquis cruribus contentus rectus sit reliqui ad basim sunt semirecti.

5. In triangulo æquilatero angulus quilibet æqualis est! duorum rectorum vel 3 unius recti.

#### THEOREMA I.

Omnes simul interiores auguli cujuscunque figura rectilinea conficient bis tot rectos demptis quatuor quot sunt latera figuræ.

Nam figura una quæque rectilinea resolvi potest in triangula binario pauciora quam sunt ipsius figura latera, V. G. f. quatuer latera babeat resolvitur in due triangula si quinque in

tria triangula fi fex in quatuor & fic deinceps; quare per pracedentem omnes borum triangulorum anguli aquantur bis tot rectis quot funt triangula, fed omnes borum triangulorum



anguli aquales funt angulis figura interioribus; quare omnes anguli interiores figura aquales sunt bis tot rectis quot funt triangula, boc est bis tot rectis demptis quatuor quot sunt latera sigura. Q. E. D.

#### THEOR. II.

Omnes simul exteriores auguli cujusque figura rectilinea con-

ficiunt quatuor rectos.

Nam exteriores simul cum interioribus consiciunt bis tot rectos quot sunt latera figura; vero ex pracedente Theoromnes interiores soli consiciunt, bis tot rectos demptis quatuor quot sunt latera sigura quare exteriores consiciunt quatuor rectos. Q. E. D.

## PROP. XXXIII. THEOR.

Quæ equales, & parallelas ad casdem partes conjungunt rectæ lineæ, & ipsæequales, & parallelæ sunt.

Sint æquales, & parallelæ ABCD: & iplas conjungant ad easdem partes recæ lineæ ACBD. dico ACBD æquales, & parallelas esse. ducatur enim BC, & quoniam AB paral-

lela est CD: in ipsasque incidit BC. alterni anguli ABC BCD æquales sunt a. rursus quoniam AB est æqualis CD, communis autem BC, duæ AB BC duabus BC CD sunt æquales; &c angulus ABC æqualis angulo BCD. basis igitur AC



basi BD est æqualis : triangulumque ABC triangulo BCD: 64 hujus. & reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus ACB angulo CBD est æqualis. & quoniam in duas rectas lineas ACBD est æqualis. & quoniam in duas rectas lineas ACBD æqualises linea BC incidens, alternos angulos ACBCBD æquales

28

tem est & ipsi æqualis. Quæ igitur æquales, & parallelas ad easdem partes conjungunt rectæ lineæ, & ipsæ æquales, & parallelæ sunt. Quod oportebat demonstrare.

Diffin. Parallelogrammum est figura quadrilatera cujus bina opposita latera sunt parallela.

#### PROP. XXXIV. THEOR.

Parallelogrammorum spatiorum latera, que ex opposito, & anguli, inter se equalia sunt; & diameter ea bisariam secat.

Sit parallelogrammum ABDC, cujus diameter BC. dico ACDB parallelogrammi latera, quæ ex opposito, & angulos inter se æqualia esse; & diametrum BC ipsum bisariam secare. Quoniam enim parallela est AB ipsi CD, & in ipsas incidir recta linea BC: anguli

fecare. Quoniam enim paralle incidit recta linea BC; anguli alterni ABCBCD inter se equales sunt a. rursus quoniam AC ipsi BD parallela est, &c in ipsias incidit BC; alterni anguli ACBCBD æquales sunt application sunt accordant se exception de accordant de accordant se exception de accordant de accordan

A C B

gulos ABC BCA duobus angulis BCD CBD æquales habent, alterum alteri: & unum latus uni lateri æquale, scil. quod \$26. hajus. est ad æquales angulos, utrique commune BC. ergo, \$80 re-· liqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem, æquale igitur est latus quidem AR lateri CD: latus vero AC ipsi BD, & angulus B'AC angulo BDC azqualis. & quoniam angulus ABC est æqualis angulo BCD; & angulus CBD; angulo ACB; erit totus angulus ABD æqualis toti ACD. ostensus autem est, & angulus BAC angulo BDC æqualis. parallelogrammorum igitur spatiorum latera, quæ ex opposito, & anguli, inter se aqualia sunt. dico etiam diametrum ea bifariam secare. quoniam enim æqualis est AB ipsi CD communis autem BC. duz ABBC duabus DC CB zequales funt, altera alteri & angulus ABC æqualis est angulo BCD. c 4, hujus. balis igitur c A C bali D B æqualis. quare, & triangulum ABC triangulo BCD æquale erit. ergo diameter BC parallelogrammum A C D-B bifariam fecat. Quod oportebat demonstrare.

PROP.

### PROP. XXXV. THEOR.

Parallelogramma super eadem basi, & in iisdem parallelis constituta, inter se æqualia sunt.

Sint parallelogramma ABCD EBCF super eadem basi BC, &c in eisdem parallelis AF BC constituta, dico ABCD parallelogrammo EBCF æquale esse. Quomam enim paralle-

logrammum est ABCD, æqualis a est AD ipsi BC. eadem quoque ratione, & EF est æqualis BC. quare &, AD ipsi EF æqualis erit b. & communis DE. tota igitur AE e toti DF est æqualis. est autem, & AB æqualis DC. ergo duæ EA

G E F

é Axiom, 1. Axiom, 2.

6 34. huj**us** 

AB duabus FD DC æquales sunt, altera alteri, & angulus FD C æqualis angulo EAB, exterior interiori d, basis igitur d 29. hujus. BB basi FC est equalis, & EAB triangulum æquale trian- 4. hujus. gulo FDC. commune auseratur DGE. teliquum igitur trapezium ABGD reliquo trapezio PG CF. est æquale s. com- faxiom. 3. mune apponatur GBC triangulum: ergo totum parallelogrammum ABCD toti parallelogrammo EBCF æquale erit. Parallelogramma igitur super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXXVI. THEOR.

Parallelogramma super aqualibus basibus, & in eisdem parallelis constituta inter se aqualia sunt.

Sint parallelogramma ABCD EFGH super equalibus basibus BC FG, & in eisdem parallelis AH BG constituta dico parallelogrammum ABCD parallelogrammo EFGH &-

quale effe Conjungantur enim

BECH. & quoniam æqualis

eft BCiph FG & FG æqualis

iph EH; erit & BC iph EH
æqualis. funque parallelæ, &

iphas conjungunt EECH. quæ

autem æquales, & parallelas ad

eaddem partes conjungunt.



quales, & paralleiz funt é. ergo EB, CH & æquales funt, 6 33. hujns. & paralleiz : quare EB CH parallelegrammum est, & equale parallelegrammo ABCD 4 basim enim candem habet B 6, 6 35. hujus. & in eisdem parallelis BC, AD constituitur. simili ratione, & EFGH parallelogrammum eidem parallelogrammo EBCH est æquale. ergo parallelogrammum ABCD parallelogrammo e f G A æquale erit. Parallelogramma igitur super sequalibus basibus, & in eisdem parallelis constituta inter se sunt æqualia. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXXVII. THEOR.

Triangula super eadem basi, & in eisdem parallelis con-Stituta inter se aqualia sunt.

Sint triangula ABCDBC super eadem basi BC, & in eisdem parallelis AD BC constituta. dico ABC triangulum triangulo DBC æquale esse. Producatur AD ex utraque parte in E F puncta: & per в quidem

ipli CA parallela ducatur BE, #31. hujus. # per c vero ipli BD parallela CF parallelogrammum igitur est utrumque ipsorum EBCA DBCF, & parallelogrammum e 35. hujus. E B C A est æquale e parallelo-

grammo DBCF, étenim super eadem funt basi BC, & in eisdem parallelis BC EF, estque pa-34. hujus, rallelogrammi quidem EBCA dimidium 6 ABC triangulum, cum diameter AB ipsum bifariam secet: parallelogrammi vero DBCF dimidium b triangulum DBC; diameter enim DC

Axiom, 7. ipsum bifariam secat quæ autem e æqualium dimidia sunt inter se equalia sunt. ergo triangulum ABC triangulo DBC est æquale. Triangula igitur super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta inter se zequalia sunt. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXXVIII. THEOR.

Triangula super basibus, æqualibus, & in eisdem parab lelis constituta inter se sunt æqualia.

Sint triangula ABC DCE super æqualibus basibus, BCCE& in eisdem parallelis BE A D constituta. dico ABC triangulum DCE triangulo æquale effe. Producatur enim AD ex utraque parte in GH puncta: & per B quidem ipfi e a parallela duca-#31. hojus. Catur B G 4: per E vero ducatur en parallela ipfi D C 4. parallelogrammum igitur est utrumque ipsorum G B C A D C E H



atque

arque est parallelogrammum GBCA æquale parallelo 36. hujus.
grammo DGEH: in æqualibus enim sunt basibus BCGE, &c
in eisdem BEGH parallelis. parallelogrammi vero GBCA
dimidium est ABC triangulum, nam diameter AB ipsum 34. hujus.
bisariam secat. &c parallelogrammi DGEH dimidium est
triangulum DGE, diameter enim DE ipsum secat bisariam.
quæ autem æqualium dimidia sunt , inter se æqualia sunt. «Axiom. 7.
ergo ABC triangulum triangulo DGB est æquale. Triangula
igitur super æqualibus basibus, &c in eisdem parallelis constituta, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXXIX. THEOR.

Triangula æqualia super eadem basi, & ad easdem partes constituta, in eisdem quoque sunt parallelis.

Sint æqualia triangula ABC DBC super eadem basi BC constituta, & ad eastern partes. dico, & in eistem parallelis esse. ducatur enim AD. dico AD parallelam esse ipsi

BC. Si enim non est parallela, ducatur a per A punctum ipsi BC parallela recta linea AE, &C BC ducatur. æquale igitur est ABC triangulum triangulo EBC, si siper eadem enim est basi BC, &c in essdem BC, AE parallelis. sed ABC triangu-

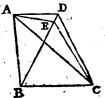

a 31. hujus

6 37. hujus

fum triangulo DBC e est æquale. ergo & triangulum DBC e Ex hyp. æquale est ipsi EBC triangulo, majus minori, quod sieri non potest. non igitur AB ipsi BC parallela est similiter ostendemus neque aliam quampiam parallelam esse, præter ipsam AD, ergo AD ipsi est parallela. Triangula igitur æqualia super eadem basi, & ad easdem partes constituta in eisdem quoque sunt parallelis. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XL. THEOR.

Triangula equalia super basibus equalibus, & ad easdem partes constituta in eisdem quoque sunt parallelis.

Sint æqualia triangula A B C C D E super æqualibus basibus
B C C E constituta. dico etiam in eissem esse parallelis. ducatur enim A D. dico A D ipsi B E parallelam esse. Nam
s non est, ducatur per A ipsi B E parallela A F, & & F E du-431. hujuscatur.

32

6 38. hujus. catur. triangulum igitur ABC triangulo FCE est zquale 6,

cum super sequalibus basibus & in eistem parallelis BE AF constituantur. sed triangulum ABC sequale est triangulum DCE ergo & triangulum DCE triangulo FCE sequale erit, majus minori, quod fieri non potest. non igitur AF ipsi BE



est parallela. similiter demonstrabimus neque aliam quampiam parallelam esse, præter AD. ergo AD ipsi BE parallela erit. Æqualia igitur triangula super basibus æqualibus, &c ad eassem partes constituta, etiam in eistem sunt parallelis. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XLA. THEOR.

Si parallelogrammum, & triangulum eandem basim babeant in eisdemque sint parallelis; parallelogrammum ipsius trianguli duplum erit.

Parallelogrammum enim ABCD, & triangulum EBC, basim habeant eandem BC, & in eisdem sint parallelis BC AE. dico parallelogrammum ABCD trianguli EBC duplum

esse. Jungatur enim a c. triangulum igitur a b c triangulo
37. hujus e b c est æquale 4; namque su
per eadem basi b c, &c in eisdem b c a e parallelis constituuntur. sed a b c b parallelogrammum duplum est trian34. hujus guli a b c b, cum diameter a c

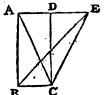

ipsim bisariam secet. quare & ipsius EBC trianguli duplum erit. Si igitur parallelogrammum, & triangulum eandem basim habeant, & in eistem sint parallelis; duplum erit parallelogrammum ipsius trianguli. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XLII. PROBL.

Dato triangulo æquale parallelogrammum conftituere in dato angulo restilineo.

Sit datum triangulum ABC, datus autem rectilineus angulus D. Itaque oportet, dato triangulo ABC æquale parallelogrammum confituere in angulo rectilineo ipii D æquali.

lecetur BC bifariam a in E, & juncta A E, ad rectam lineam a 10. hujus. EC, atque ad punctum in ea E, constituatur angulus b C E F 6 23. hujus. æqualis ipli p: & per a quidem ipfi E c parallela ducatur · AG; per c vero ipfi FE duc 31. hujus. catur parallela c.G. parallelogrammum igitur est fecs. & quoniam BE est æqualis E c, erit & ABE triangulum d triangulo A E C æquale, super æqua- d 38. hujus. libus enim funt basibus BE EC, & in eisdem BC AG parallelis. ergo triangulum ABC trianguli AEC est duplum. est autem, & parallelogrammum FECG duplum e trianguli 41. hujut, AEC; basim enim eandem habet, & in eisdem est parallelis. equale igitur est FECG parallelogrammum triangulo ABC habetque cer angulum æqualem angulo p dato. Dato igitur triangulo ABC æquale parallelogrammum FECG constitutum est, in angulo CEF, qui angulo Dest sequalis. Quod quidem facere oportebat.

### PROP. XLIII. THEOR.

Omnis parallelogrammi spatii corum, qua circa diametrum sunt, parallelogrammorum complementa inter se sunt aqualia.

Sit parallelogrammum ABCD, cujus diameter BD, & circa ipfam BD parallelogramma quidem fint FH EG, quæ vero complementa dicuntur AK KC. dico AK complementum complemento KC æquale effe. Quoniam enim parallelogram-

complemento K c æquale esse. mum est A B C D, & e ejus diameter B D, æquale e est A B D triangulum triangulo B D C. rursus quoniam H K F D parallelogrammum est; cujus diameter D K, triangulum H D K triangulo D F K æquale e erit. eadem ratione, & triangulum



RGB triangulo KEB est æquale. cum igitur triangulum quidem BEK æquale sit triangulo BGK triangulum vero BDK ipsi DFK; erit triangulum BEK una cum triangulo BBK æquale triangulo BGK una cum DFK triangulo. est sutem & totum triangulum ABD æquale toti BDC. reliquem igitur AK complementum reliquo complemento KC est æquale. Ergo omnis parallelogrammi spatis eorum, quæ

circa diametrum sunt parallelogrammorum complementa inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XLIV. PROBL.

Ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum applicare in dato angulo rectilineo.

Sit data quidem recta linea AB; datum vero triangulum c, & datus angulus rectilineus D. oportet igitur ad datam rectam lineam AB, dato triangulo c æquale parallelogrammum applicare in angulo ipsi D æquali. Constituatur triangulo c æquale a parallelogrammum BEFG, in angulo EBG,

qui est æqualis D. & ponatur BE in directum ipsi AB, producaturque FG ad H: & per A alterutri ipsarum BG EF 6 31. hujus parallela 6 ducatur AH, & HB jungatur. quoniam igitur in

parallelas AH EF recta linea HF incidit, anguli AHF HF & c 29. hujus duobus rectis æquales c

funt. quare BHF HFE
duobus rectis funt minores. quæ vero à minoribus, quàm funt duo recti, fi in infinitum produd Axio. 12. Cantur, convenient d' inter fe. ergo HBFE pro-

ductæ convenient, pro-

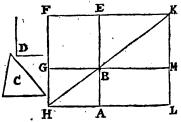

ducantur, & conveniant
in K: perque K alterutri ipsarum E A F H parallela 6 ducatur
KL, & AH GB ad L M puncta producantur. parallelogrammum igitur est HLKF, cujus diameter HK, & circa HK
parallelogramma quidemsunt AG ME; ea vero que compleparallelogramma quidemsunt AG ME; ea vero que comple43. hujus menta dicuntur LB BF: ergo LB ipsi BF est exquale. [est]

& BF æquale est triangulo c. quare, & LB triangulo c. f 15. hujus. quale erit. & quoniam GBE angulus æqualis f est angulus ABM, sed & æqualis angulo D, erit & angulus ABM angulus D æqualis. Ad datam igitur rectam lineam AB, dato trail-

gulo C æquale parallelogrammum constitutum est LB, in angulo ABM, qui est æqualis angulo D. Quod facere e portebat.

PROP. XLV. PROBL.

Restilineo dato aquale parallelogrammum constituere dato angulo restilineo.

Sit datum rectilineum ABCD, datus vero angulus rectilineus E. oportet rectilineo ABCD æquale parallelog

frum constituere in angulo ipsi e æquali. Conjungantur enim de, & constituatur triangulo a de æquale a parallelo-a 42. hujus. grammum fh: in angulo hkf, qui est æqualis angulo e. deinde ad rectam lineam gh applicetur triangulo de æquale b parallelogrammum gm, in angulo ghm qui angulo b 44. hujus. E est æqualis. & quoniam angulus e æqualis est utrique ipsorum hkf ghm, erit & hkf angulo ghm æqualis. communis apponatur khg, anguli igitur hkf khg angulis khg ghm æquales sunt. sed hkf khg sunt æqua-

les c duobus rectis. ergo, & KHG GHM duobus rectis æquales erunt. itaque ad aliquam rectam lineam GH, & ad datum in ea punctum ff duæ rectæ lineæ KHHM non ad easdem partes positæ angulos deinceps duobus rectis æquales efficiunt.



in directum igitur dest кн ipsi нм. & quoniam in paral-d.14. hujus. lelas KM FG recta linea HG incidit, alterni anguli MHG HGF æquales, funt. communis apponatur HGL. anguli igitur MHG HGL, angulis HGF HGL funt æquales. at anguli MHG HGL æquales · funt duobus rectis. quare & anguli HGF HGL duobus rectis æquales erunt. in directum digitur est fg ipsi gl. & quoniam kf ipsi hg & æqualis est, & parallela; sed & HG ipsi ML; erit KF e ipsi ML . 30. hujus. & æqualis, & parallela. ipsasque conjungunt rectæ lineæ KM FL. ergo & KM FL æquales f & parallelæ funt. paral-f 35. bujus. lelogrammum igitur est KFLM. at cum triangulum quidem ABD æquale fit parallelogrammo HF: triangu um vero DBC parallelogrammo GM; erit totum ABCD rectilineum toti parallelogrammo KFLM æquale. Dato igitur rectilineo ABCD æquale parallelogrammum constitutum est KFLM in angulo FKM, qui est æqualis angulo E dato. Quod facere oportebat.

Cor. Ex jam dictis manifestum est, quomodo ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicari possit in dato angulo rectilineo.

#### PROP. XLVI. PROBL.

Super data recta linea quadratum describere.

Sit data recta linea A.B. oportet super ipsa A.B. quadratum C 2 descri-

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

4 tr. hujus describere. Ducatur 4 rectæ lineæ AB à puncto in ea dato 63. hujus. A ad rectos angulos AC; & ipli AB æqualis b ponatur AD; perque punctum o ducatur o de ipli a B parallela, & per B

e 31. hujus. ipfi A D parallela e ducatur BE. parallelogrammum igitur est

ADEB. & AB quidem est 4 æqualis DE. d 34. hujus. AD véro ipli d, BE. sed BA ipsi AD est æqualis. quatuor igitur BA AD DE EB inter se æquales sunt, ideoque æquilaterum est ADEB parallelogrammum. dico et- D iam rectangulum esse. quoniam enim in parallelas AB DE recta linea incidit A D.

d 29. hujus. anguli B A D A D E duobus rectis funt e æ-'quales. rectus autem est BAD, ergo, & A DE rectus erit. parallelogrammorum

vero spatiorum, quæ ex opposito sunt la- 📣 f 34. hujus, tera, & anguli f inter se æqualia sunt. rectus igitur est uterque oppositorum ABE BED angulorum: & ob id rectangulum est ADBE. Ostensum autem est zquilaterum esse. Quadratum igitur sit necesse est, atque est fuper recta linea A B descriptum. Quod ipsum facere oportebat.

> Cor. Hinc omne parallelogrammum habens unum angulum rectum est rectangulum.

#### PROP. XLVII. THEOR.

In restangulis triangulis, quod à lasere restum angulum subtendente describitur, quadratum æquale est quadratis, qua à lateribus rectum angulum continentibus discribuntur.

Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens BAC angulum. dico quadratum descriptum à recta no æquale esse quadratis, quæ ab ipfis BAAC de-

fcribuntur. describatur a enim à B c quidem quadratum BDEC, ab iptis c 46. hujus. BA AC quadrata & GB HC, perque A F alterutri ipsarum B D C E parallela ducatur A L; & AD FC jungantur. Quoniam igitur uterque angulorum BAC BAG rectus best, ad aliquam rectam lineam BA, & ad datum in ea punctum a duz rectz linez ac a c non ad easdem partes positæ, angulos qui



deinceps funt duobus rectis æquales 14. hujus, efficiunt. in directum igitur cest ca ipsi A.c. cadem 700 tione, & AB ipli AH est in directum. & quoniam angula

DBC

PBC est equalis angulo FB 1 rectus enim uterque est, communis apponatur ABC totus igitur DBA angulus toti FBC est deequalis. quod cum due ABBD duabus FBBC equa-dAxiom, 2. les d fint, altera alteri, & angulus DBA æqualis angulo FBC; erit & basis AD basi FC æqualis & ABD triangulum . A. hujus. triangulo F B c æquale. estque f trianguil quidem A B D duplum BL para lelogrammum, basim enim eandem habent BD & in eisdem BD AL sunt parallelis: trianguli f vero f 41. hujus. FBC duplum est GB quadratum; rursus enim basim habent eandem FB, & in eisdem sunt parallelis FB GC. quæ autem æqualium duplicia inter se æqualia e sunt. ergo æquale est g. Axiom. 6. parallelogrammum BL ipfi GB quadrato. fimiliter junctis AE BK, oftendetur etiam CL parallelogrammum æquale quadrato HC. totum igitur DBEC quadratum duobus quadratis G B H C est æquale. & describitur quidem DBEC quadratum à recta linea BC, quadrata vero GB HC ab ipsis BA AC. quadratum igitur BE, à latere BC descriptum æquale est quadratis, quæ describuntur à lateribus BAAC. Ergo in rechangulis triangulis, quadratum, quod describitur à latere rectum angulum subtendente æquale est quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XLVIII. THEOR.

Si quadratum, quod describitur ab uno laterum trian' guli æquale sit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus describuntur; angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit.

Si trianguli ABC, quod ab uno latere BC describitur quadratum æquale sit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus BAAC describuntur, dico angulum BAC rectum esse. ducatur enim à puncto A ipsi AC ad rectos angulos AD;

ducatur enim à puncto A ipsi A de ponaturque AD ipsi BA æqualis, & DC jungatur. Quoniam igitur DA est æqualis AB, erit & quadratum quod describitur ex DA æquale quadrato ex AB. commune apponatur quadratum, quod ex AC. ergo quadrata, quæ ex DA B

A

AC æqualia sunt quadratis quæ ex BAAC describuntur.

ed quadratis quidem, quæ ex DAAC æquale est quod 47 læjos.

DC quadratum; rectus enim angulus est DAC: quadratis

tus rectus erit. Quod oportebat demonstrare.

dratis vero, quæ ex BAAC æquale ponitur quadratum, quod ex BC. quadratum igitur, quod ex DC æquale est ei, quod ex B C quadrato. ergo & latus Dc lateri CB est æquale. & quoniam DA est æqualis AB communis autem AC. duz DA AC zequales sunt duabus BA AC; & basis DC est z-88, hujus. qualis basi CB. angulus b igitur DAC angulo BAC est æqualis. rectus autem est DAC. ergo & BAC rectus erit. Si igitur quadratum quod describitur ab uno laterum trianguli, æquale sit quadratis quæ à reliquis trianguli lateribus describuntur, angulus reliquis duobus trianguli lateribus conten-

EUCLIDIS

# **EUCLIDIS**

# ELEMENTORUM

LIBER SECUNDUS.

# DEFINITIONES.

I.

Mne parallelogrammum rectangulum contineri dicitur sub duabus rectis lineis, quæ rectum angulum comprehendunt.

H

Omnis parallelogrammi spatii, unum quodvis eorum quæ circa diametrum ipsius sunt parallelogrammorum, cum duobus complementis gnomon vocetur.

#### PROPOSITIO I. THEOREMA.

Si sint duæ reetæ lineæ, altera autem ipsarum seeta fuerit in quotcunque partes; reetangulum sub duabus reetis lineis contentum æquale est eis reetangulis quæ sub reeta linea inseeta, & singulis partibus continentur.

Sint dux recta linex A, BC; & secta sit BC utcunque in

punctis D E. dico rectangulum rectis lineis A BC contentum acquale effe rectangulo quod continetur sub A & BD, & rectangulo quod sub A & DE, & ei quod sub A & EC continetur. Ducatur enim à punctio B ipsi BC ad rectos a an-

B D E C

gulos BF: atque ipfi A ponatur 6 zequalis BG: & per G & 11. primi.

C 4. quidem

e 31. primi quidem ipfi BC parallela e ducatur GH: per DEC vero ducantur DKELCH parallele iph BG. rectangulum igi-

tur BH est æquale rechangulis BK DL EH; atque est BH quidem qued sub a 8c. BC continetur; etenim /continetur sub gbbc; & bg ipsi a est æqualis; rectangulum autem BK est quod continetur fub ipfis A & BD; continetur



enim sub GB BD, quarum GB est æqualis A: & rectangu-lum DL est quod continetur sub A & DB, quoniam DK, hoc est BG ipsi A est æqualis; & similiter rectangulum EH est quod sub A & E C continetur. ergo rectangulum contentum fub A & B c est requale rectangulo contento fub A & B D & contento sub A & D E, & adhuc contento sub A & E C. Si igitur fint duze rectze lineze, altera autem ipfarum secta fuerit in quotcunque partes; rectangulum sub duabus rectis lineis contentum est sequale eis que sub recta linea insecta, & fingulis partibus continentur. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. II. THEOR.

Si recta linea secta fuerit utcunque; rectangula que sub tota, & singulis partibus continentur aqualia sunt ei quod à tota fit quadrato.

Recta enim linea AB secta sit utcunque in puncto c, dico rectangulum quod sub ABBC continetur, una cum contento sub ABAC equale esse quadrato, quod fit exAB.

446.primi. describatur 4 enim ex A B quadratum ADEB, & per c du-6 31 primi catur 6 alterutri iplarum AD BE parallela CF. æquale igitur est AE rectangulis AF CE. atque est A E quidem quadratum, quod ex AB; AF vero rectangulum contentum lub BA



AC; etenim sub DAAC continetur, quarum AD ipli AB est æqualis, & rectangulum c e continetur sub ABBC, cum BE sit æqualis AB. ergo rectangulum sub AB & AC una cum rectangulo sub AB & B c sequale est quadrato ex AB. Si igitur recta linea utcunque secta fuerit, rectangula, ques lub tota & fingulis partibus continentur, æqualia funt ei, quod à tota fit quadrato. Quod demonstrare oportebat.

PROP.

## PROP. III. THEOR.

Si recta linea utcunque secta fuerit; rectangulum sub tota, & una ejus parte contentum æquale est & rettangulo, quod sub partibus continetur, & ei quod a prædicta parte fit quadrato.

Recta enim linea AB secta sit utcunque in puncto c. dico fub AB & BC rectangulum æquale efte rectangulo fub AC B c una cum quadrato, quod fit ex Bc. describatur 4 enim 446. primi. ex BC quadratum CDEB; producaturque ED in F: & per

A alterutri ipfarum CD BE parallela • ducatur A.F. æquale utique erit rectangulum AE iplis AD CE: & est AE quidem rectangulum contentum fub AB BC; etenim fub AB BE continetur, quarum BE est equalis BC: rectangulum ve-

31.primi.

TO AD est quod continetur sub ACCB, cum DC ipsi CB sit æqualis: & D B est quadratum, quod fit ex BC. ergo rectangulum sub AB BC est æquale rectangulo sub AC CB una cum quadrato quod ex B c. Si igitur recta linea utcunque secta fuerit; rectangulum sub tota, & una ejus parte contentum æquale est rectangulo quod sub partibus continetur, & ei quod à prædicta parte fit quadrato.

#### PROP. IV. THEOR.

Si recta linea secta fuerit utcunque, quadratum quod fit à tota æquale crit, & quadratis quæ à partibus fiunt, & ei quod bis sub partibus continetur reetangulo.

Recta enim linea AB fecta sit utcunque in c. dico quadratum quod fit ex A B requale esse, & quadratis ex A C C B

& ei rectangulo quod bis sub A c C B continetur. Describatur 16 enim ex as quadratum ad Es, jungaturque BD, & per c quidem alterutri ipfarum AD BE parallela b ducarur CGF; per G vero alterutri ipfarum ABDE. ducatur b parallela #1 K. & quopiam cr est parallela ipli a d, & in iplas incidit a d: eris



exterior angulus a c c interiori & oppolito A DB æqualis :: 29.primi. angulus

d 5. primi. angulus autem ADB est æqualis d angulo ABD, quod & latus BA æquale est lateri AD. quare CGB angulus angulo . 6. primi. GRC est æqualis : ac propterea latus BC lateri CG æquale ... f 34. primi. fed & latus CB æquale f est lateri GK & CG ipsi BK. ergo &

GK est æquale KB, & CGKB aguilaterum est. dico insuper etiam rectangulum esse. quoniam enim ce est parallela ipsi BK & in iplas incidit CB; anguli KBC GCB duobus rectis funt æquales c rectus autem est KBC angulus. ergo & rectus GCB, & anguli oppositi CGK GKB recti erunt. rectan-



gulum igitur est CGKB. sed ostensum fuit & aquilaterum elle, quadratum igitur est CGKB, quod quidem fit ex BC. eadem ratione & HF est quadratum quod fit ex HG, hoc elt ex Ac. ergo HFCK ex iplis ACCB quadrata funt. & s primi. quoniam rectangulum A G est æquale s rectangulo G E; atque est ag quod sub ac cb continetur, est enim gc ipsi cb equalis; erit & GE equale ei quod continetus sub AC CB quare rectangula AGGE æqualia funt ei quod bis fub AC C B continetur. funt autem & HF CK quadrata ex AC CB. quatuor igitur HFCK AGGE, & quadratis ex ACCB, & ei quod bis sub A C C B continetur rectangulo sunt æqualia; fed HFCK AGGE component totum ADEB quadratum quod fit ex AB. quadratum igitur ex AB æquale est & quadratis ex A C CB, & ei quod bis sub A C CB continetur rectangulo. Quare fi recta linea utcunque fecta fuerir; quadratum quod fit à tota æquale erit & quadratis quæ à partibus fiunt, & ei rectangulo quod bis sub partibus continetur. atque illud est quod demonstrare oportebat.

> Cor. Ex hoc perspicue constat in quadratis spatiis parallelogramma quæ funt circa diametrum, quadrata elle.

#### PROP. V. THEOR.

Si recta linea secta fuerit in partes æquales, & in partes inæquales; rectangulum sub inæqualibus totius partibus contentum una cum quadrato knea qua inter sectiones interjicitur, æquale est ei quod à dimidia fit quadrato.

Recta enim linea quævis AB fecta sit in partes æquales ad punctum c, & in partes inæquales ad n dico rectanges lum contentum sub AD BD, una cum quadrato quod sit

C D æquale esse ei quod ex CB sit quadrato. Describatur 4 enim 4 46. primi. ex BC quadratum CEFB: ducaturque BE; &c per D quidem alterutri ipsarum CE BF parallela b ducatur DHG; per 31. primi. H vero ducatur KLG parallela b alterutri ipsarum CB EF: &c rursus per A ducatur alterutri CL BO parallela b AK. &c quoniam CH complementum æquale cest complemento HF, 43. primi. commune apponatur DO, totum igitur CO toti DF est æquale d AL.

quale. fed co est æquale d AL, quoniam & AC ipsi CB. ergo & AL æquale est DF. commune apponatur ch. totum igitur AH ipsis FDDL æquale erit. fed AH quidem est quod sub ADDB continetur, etenim DH ipsi DB est æqualis; FD



DL vero est gnomon MNX. igitur MNX zqualis est ei hujus. quod sub ADDB continetur, commune apponatur LG, zquale escilicet quadrato quod ex CD. ergo MNX gnomon, & LG zqualia sunt rectangulo, quod continetur sub ADDB, & ei, quod sit ex CD quadrato. sed MNX gnomon, & LG sunt totum quadratum CEFB, quod quidem sit ex CB. ergo rectangulum sub ADDB, una cum quadrato quod ex CD, zquale est ei quod ex CB sit quadrato. Si igitur recta linea secta suerit in partes zquales, & in partes inzquales, rectangulum sub inzqualibus totius partibus contentum una cum quadrato linez squa inter sectiones interjicitur, zquale est ei quod à dimidia sit quadrato. Quod demonstrare oportebat.

## PROP. VI. THEOR.

Si recta linea bifariam secetur, atque ipsi in directum adjiciatur quædam recta linea; rectangulum sub tota cum adjecta, & adjecta contentum, una cum quadrato dimidiæ, requale est quadrato quod ab ea quæ ex dimidia & adjecta constat, tanquam ab una linea describitur.

Recta enim linea quævis AB secetur bisariam in puncto c, & adjiciatur ipsi in directum BD. dico rectangulum sub AD DB una cum quadrato ex BC æquale esse ei quod sit ex CB quadrato. Describatur e enim ex CD quadratum CE FD, & jungatur DE; per B alterutri ipsarum CE DF pa-446 primi, rallela b ducatur BHG: & per H ducatur KLM parallela b 31 primi, alterutri

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

alterutri ipsarum A D E F; & adhuc per A alterutri C L DM parallela b A K. Itaque quoniam A C est æqualis C B, erit &

rectangulum A L rectangulo

36. primi C H æquale c. fed C H æquale

43. primi deft H F. ergo & A L ipfi H F

æquale erit. commune apponatur C M. totum igitur A M
gnomoni N X O eft æquale. atque eft A M, quod fub A D D B

Cor. 4. Continetur, etenim D M eft æhujus. N X O æqualis eft rectangulo

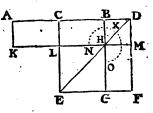

fub A D D B. rursus commune apponatur L G, æquale • scilicet quadrato quod ex c B. rectangulum igitur sub A D D B una cum quadrato quod ex B C æquale est gnomoni N x o & ipsi LG. sed gnomon N x o, & LG componunt C E F D quadratum quod quidem sit ex c D. ergo rectangulum sub A D D B una cum quadrato ex B C æquale est ei, quod sit ex c D quadrato. Si igitur recta linea secetur bisariam, adjiciaturque ipsi in directum quædam recta linea; rectangulum sub tota cum adjecta, & adjecta contentum una cum quadrato dimidiæ æquale est quadrato quod ab ea quæ ex dimidia, & adjecta constat, tanquam ab una linea, describitur. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. VII. THEOR.

Si recta linea utcunque secta fuerit, que à tota, & una parte fiunt utraque quadrata equalia sunt & rectangulo, quod, bis sub tota, ac dicta parte continetur, & ei quod à reliqua parte fit quadrato.

Recta enim linea quædam A B secta sit utcunque in pun-

cto c. dico quadrata ex A B B C

sequalia esse, & rectangulo quod

bis sub A B B C continetur, & ei

quod fit ex A C quadrato. De
46. primi. scribatur s enim ex A B quadra
tum A D E B, & figura construa
tur \*. Itaque quoniam A G rect
43. primi angulum sequale s est rectangulo



Pigura dicisor confirmi cum in parallelogrammo ductae lineae lateribus parallelae secantes diametrus de suo puncto, efficient duo parallelogramma enca diametrum, & duo complementa. Similiter dupla figura dicisor confirme cum ductae rectae lateribus parallelae, efficient quaturo parallelogramma circa diametrum, & quaturo complementa.

GE

GE, commune apponatur CF; quare totum AF toti CE est sequale. rectangula igitur AF CE dupla funt rectanguli AF. fed AF CE funt LKM gnomon, & quadratum CF, ergo KLM gnomon, & quadratum of dupla erunt rectanguli AF. est autem id quod bis sub ABBC continetur duplum iplius AF; etenim BF est e æqualis BC. gnomon igiture cor. 4. KLM, & quadratum CF æqualia funt ei quod bis fub AB hujus. BC continetur. commune apponatur HF, quod est ex AC quadratum. ergo gnomon K L M, & quadrata CF H F æqualia sunt ei quod bis sub ABBC continetur, & quadrato ex Ac. sed gnomon KLM, & quadrata CF HF component ADEB, & CF, quæ sunt ex ABBC quadrata. quadrata igitur ex ABBC æqualia funt rectangulo, quod bis sub ABBC continetur una cum eo quod sit ex Ac quadrato. Ergó si recta linea utcunque secta suerit; quæ à tota, & una parte frunt utraque quadrata equalia funt rectangulo quod bis sub tota, ac dicta parte continetur, & ei quod à reliqua parte fit quadrato; quod oftendere oportebat.

#### PROP. VIII. THEOR.

Si recta linea utcunque secta fuerit; quod quater sub tota, & ana parte continetur rectangulum una cum quadrato reliquæ partis æquale est quadrato quod ex tota, & dicta parte tanquam ex una linea. describatur.

Recta enim linea A B fecta fit utcunque in c. dico rectangulum quater sub ABBC contentum una cum quadrato quod ex AC æquale esse quadraro quod ex ABBC tanquam ex una linea describitur. Producatur enim recta li-

nea ab in D; & ipli c b ponatur æqualis BD; describaturque ex AD quadratum AE FD; & dupla figura construatur. quoniam igitur c B est a sequalis BD, atque est CB ipti GK aequalis b; BD vero ipli kn: erit & g k æqualis KN. eadem ratione, & PR ipii Ro est eequalis. & quoniam

M T

4 hyp. 34.primi.

CB est æqualis BD, & GK ipsi K N erit rectangulum quidem ck rectangulo BN; rectangulum vero GR ipli RN 2quale e. sed ck est dequale R N, complementa enim sunt parallelogrammi co, ergo & n aquale eft on, & quatuor 236.primi. rectangula 443 primi.

rectangula BN KCGRRN inter se æqualia; ideoque quadrupla sunt rectanguli CK. rursus quoniam CB est æqualis BD, & BD quidem ipsi BK, hoc est ipsi CG æqualis; CB vero ipsi GK, hoc est GP: erit & CG æqualis GP. est autem & PR ipsi RO æqualis, rectangulum igitur AG rectangulo

MP, & rectangulum PL ipfi

43. primi, RF æquale erit. fed MP eft
æquale PL; complementa enim funt ML parallelogrammi
quare & AG ipfi RF eft æquale. quatuor igitur AG MP PL
RF inter fe æqualia funt, ac
propterea ipfius AC quadrupla oftenfum autem eft, &
quatuor CK BN GR RN qua-

A C B D M X S P R O

drupla esse ck. quare octo continentia gnomonem s T Y ipfius AK quadrupla funt, & quoniam AK est quod sub AB BC continetur; etenim BK est æqualis BC; erit contentum quater sub ABBC ipsius AK quadruplum, at demonstratus est gnomon s T y quadruplus ipsius A k. quod igitur quater fub ABBC continetur æquale est gnomoni sty. commune apponatur x H, quod quidem quadrato ex A C est e æquale. ergo quod quater sub a B c continetur una cum quadrato ex A C æquale est ipsi s T y gnomoni, & quadrato x H. sed STY gnomon, & XH totum funt AEED quadratum, quod describitur ex AD. rectangulum igitur quater sub AB BC contentum una cum quadrato ex A c æquale est ei, quod ex AD, hoc est ex ABBC tanquam ex una linea describitur, quadrato. Ergo si recta linea utcunque secta suerit; quod quater sub toto, & una parte continetur rectangulum, unà cum quadrato reliquæ partis, æquale est quadrato quod ex tota & dicta parte, tanquam ex una linea describitur. Quod oftendendum fuerat.

PROP. IX. THEOR.

Si recta linea in partes æquales, & in partes inæquales secta fuerit, quadrata quæ ab inæqualibus totius partibus describuntur, dupla sunt & quadrati dimidiæ, & quadrati lineæ ejus quæ inter sectiones interjicitur-

Recta enim linea quævis a B secta sit in partes æquales ad c, & in partes inæquales ad D. dico quadrata ex ad D B and a quadratorum ex a c c D dupla esse. Ducatur a enim puncto c ipsi a B ad rectos angulos c E, & utrivis ipsaulus

e Cor. 4. hujus. A C C B æqualis ponatur, junganturque E A E B. ac per D quidem ipfi C E parallela b ducatur D F; per F vero ipfi A B b 31 primi. parallela b F G, & A F ducatur. Itaque quoniam A C est æqualis C E; erit c & angulus E A C angulo A E C æqualis. c 5. primi. & cum rectus sit angulus ad C, reliqui A E C E A C uni recto æquales d erunt. & siunt æquales inter sese. utervis d 3. Cor. 32. igitur ipsorum A E C E A C recti

igitur ipsorum AECEAC recti
est dimidium. eadem ratione,
& recti dimidium est utervis
ipsorum CEBEBC. ergo totus
angulus AEB rectus est. &
quoniam angulus GEF dimidium est recti, rectus autem EGF;
æqualis enim est interiori &
opposito EGB, erit, & reliquus



opposito EGB, erit, & reliquis EFG recti dimidium: 27 BCA. qualis igitur est GEF angulus ipsi EFG. quare & latus EG lateri GF est f æquale, rursus quoniam angulus ad B dimi-f 6. primi. dium est recti, rectus autem FDB, quod sit æqualis interiori & opposito ECB: reliquus BFD recti erit dimidium. angulus igitur ad Bæqualis est angulo BFD; ideoque latus DF lateri DB æquale. & quoniam AC est æqualis CE, erit & ex A C quadratum æquale quadrato ex CE. quadrata igitur ex AC CE dupla funt quadrati ex AC; quadratis autem ex ACCE æquale eft quadratum ex BA, siquidem rectus est 47.primi. angulus ACE. ergo quadratum ex E A quadrati ex AC est duplum. rursus quoniam EG æqualis est o F, & quadratum ex EG quadrato ex GF est æquale. quadrata igitur ex EG & GF dupla funt quadrati ex GF. at quadratis ex EG GF æquale s est quod ex ef quadratum, ergo quadratum ex ef quadrati ex GF duplum erit. æqualis b autem est GF ipsi CD b 34 prima. quadratum igitur ex Er duplum est quadrati CD. sed & quadratum ex AE quadrati ex AC est duplum. ergo quadrata ex AE EF dupla funt quadratorum ex ACCD. quadratis vero ex AEEF æquale g est ex AF quadratum ; quoniam angulus AEF rectus est. quadratum igitur ex AF quadratorum ex AC CD est duplum. sed quadrato ex AF asqualia funt ex ADDF quadrata. rectus enim est angulus qui ad D. ergo ex AD DF quadrata dupla funt quadratorum ex AC CD. est autem DF ipsi DB æqualis. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD dupla erunt. Quare si recta linea in partes æquales, & in partes inæquales secta fuerit, quæ ab inæqualibus totius partibus describuntur quadraca dupla sunt & quadrati dimidiæ, & quadrati lineæ ejus quæ inter sectiones interjicitur. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. X. THEOR.

Si recta linea secetur bifariam, & ipsi in directum quavis recta linea adjiciatur; qua à tota cum adjecta, & adjecta siunt utraque quadrata dupla, sunt & quadrati dimidia, & quadrati quod ab ea qua ex dimidia, & adjecta constat, tanquam ab una linea describitur.

Recta enim linea AB secetur bisariam in c, & ipsi in directum adjiciatur quævis recta linea BD. dico quadrata ex ADDB quadratorum ex ACCD dupla esse. Ducatur enim & all.primi. puncto c ipsi AB ad rectos a angulos CE, & utrique ipsarum ACCB æqualis ponatur; ducaturque AEBB, & per E quibalis ponatur; ducaturque ABBB, & per E quibalis dem ipsi AD parallela ducatur EF; per D vero ducatur DF parallela s ipsi CB. & quoniam in parallelas ECFD recta 29.primi. quædam linea EF incidit, anguli CEFEFD æquales s sunt

duobus rectis. anguli igitur FEBEFD duobus rectis funt minores. quæ autem à minoribus, quam funt duo recti in infinitum producuntur, convenient inter fe 4. ergo EB

Axio. 12. venient inter se 4. ergo EB

F D productæ ad partes BD

convenient. producantur, &c

conveniant in puncto G, &c AG ducatur. itaque quoniam

c B D

A C est æqualis CE, & angulus A E C angulo E A C æqualis

6.5. primi. erit: atque est rectus qui ad c. uterque igitur ipsorum

CAE A E C est recti dimidium. eadem ratione, & recti di
midium est uterque CEBEBC. ergo A E B est rectus. &

f 15. primi quoniam E B C est dimidium recti, erit & recti f dimidium

D B G: cum sit ad verticem. sed & B D G rectus est; etenim

DBG; cum sit ad verticem. sed & BDG rectus est; etenim est exqualit ips DCE alterno, reliquus igitur DGB dimidium est recti, & ob id ipsi DBG exqualis, ergo & latus BD 6. primi. equale s lateri DG, rursus quoniam EGF est dimidium re-

cti, rectus autem qui ad f, est enim angulo opposito qui ad c æqualis; erit, & reliquus feg recti dimidium, & æqualis ipsi eg f, quare & latus gf lateri ef est æquale s. & cum ec sit æqualis c A; & quadratum ex ec æquale est ei quod ex c A sit quadrato. ergo quadrata ex ec c A dupla into quadrati ex c A. quadratis autem ex ec c A æquale b est con quadrati ex c A. quadratis autem ex ec c A æquale b est con quadrati ex ec c A æquale b est con quadrati ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A æquale b est con quadratis ex ec c A exquale b est con quadratis ex ec c A exquale b est con quadratis ex ec c A exquale b est con quadratis ex ec c A exquale b est con quadratis ex ec c a exquale b est c a exquale b est con quadratis ex ec c a exquale est c a exquale ex ec c a exquale est est exquale est est exquale est est exquale est est est exquale est est exquale est est e

647.primi. funt quadrati ex c A. quadratis autem ex e c c A æquale b eft quadratum ex e A. quadratum igitur ex e A quadrati ex A c est duplum, rursus quoniam g f est æqualis f e. æquale est ex g f quadratum quadrato ex f e. quadrata igitur ex est f e quadrati ex e f sunt dupla, at quadratis ex g f f e æquale

est b quod ex e c quadratum. ergo quadratum ex e c duplum est quadrati ex Ef. æqualis autem est Ef ipsi c D. quadratum igitur ex E G quadrati ex C D duplum erit. sed ostensum est quadratum ex E A duplum quadrati ex A c. ergo ex AE EG quadrata, quadratorum ex AC CD funt dupla. quadratis vero ex A E E G æquale est b quod ex A G qua- b 47.primi. dratum. quadratum igitur ex AG duplum est quadratorum ex AC CD. at quadrato ex AG sequalia b funt ex AD DG quadrata. ergo quadrata ex ADDG funt dupla quadratorum ex AC CD. sed DG est æqualis DB. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD funt dupla. Ergo si recta linea bifariam fecetur, & ipfi indirectum quædam recta linea adjiciatur; quæ à tota cum adjecta, & adjecta fiunt utraque quadrata dupla funt & quadrati dimidiæ, & quadrati quod ab ea quæ ex dimidia, & adjecta constat tanquam ab una linea describitur. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. XI. PROBL.

Datam rectam lineam secare, it a ut quod sub tota, & altera parte continetur rectangulum æquale sit ei quod à reliqua parte fit quadrato.

Sit data recta linea AB. oportet ipfam AB ità fecare, ut quod sub tota, & altera parte continetur rectangulum æquale sit ei, quod à reliqua parte sit quadrato. Describatur a enim a 46. primis ex A B quadratum A B C D, seceturque A c bifariam in E, &c BE ducatur: deinde producta c A in F, F ponatur ipfi B E æqualis E f: defcribaturque ex af quadratum fgha, & gh ad K producatur. dico AB sectam esse in Ha ita ut sub ABBH rectangulum æquale fit quadrato ex A H. Quoniam enim recta linea A c bifariam secatur in E, adjiciturque ipfi indirectum AF, rectangulum fub C F F A, una cum quadrato ex A E, æ- E quale verit quadrato ex EF. sed EF est æqualis e B. rectangulum igitur sub c r FA, una cum quadrato ex A E æquale est ei, quod fit ex E B, quadrato. quadrato autem ex E B æqualia funt c quadrata ex BA AE: etenim angulus ad A rectus est. c 47. primi. ergo rectangulum sub CFFA, una cum quadrato ex AE &quale est quadratis ex BAAB. commune auferatur quod ex AE fit quadratum. reliquum igitur rectangulum sub cf fA require est quadrato ex A B. est autem rectangulum F K sub

6 6. hujus.

CF FA; siquidem AF est æqualis FG: quadratum autem ex AB est ipsum AD. rectangulum igitur FK æquale est quadrato AD. commune auseratur AK. ergo reliquum FH reliquo HD est æquale. atque est HD rectangulum sub AB BH, cum AB sit æqualis BD, & FH est quadratum ex AH. rectangulum igitur sub AB BH quadrato ex AH æquale erit. Quare data recta sinea AB secta est in H, ita ut sub AB BH rectangulum quadrato ex AH sit æquale. Quod sacere oportebat.

#### PROP. XXII. THEOR.

In obtusangulis triangulis, quod à latere obtusum angulum subtendente sit quadratum majus est quam quadrata quæ siunt à lateribus obtusum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum quæ sunt circa obtusum angulum, in quod scilicet protractum perpendicularis cadit, & linea assumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtusum.

Sit obtusangulum triangulum A B C. obtusum angulum A B C. obtusum angulum A B C. obtusum angulum a 12.primi, habens B A C: &c ducatur A à puncto B ad C A protractam perpendicularis B D. dico quadratum ex B C majus esse, quam quadrata ex B A A C, rectangulo quod bis sub C A A D continetur. Quoniam enim recta linea C D secta est utcunque

in puncto A, erit quadratum ex

4. hujus. C D æquale 6, & quadratis ex C A

A D, & ei quod bis fub C A A D

continetur rectangulo. commune apponatur ex D B quadratum. quadrata igitur ex C D D B

æqualia funt & quadratis ex C A

A D D B, & rectangulo quod

bis sub ca a different continetur. sed quadratis ex cd different contine

c 47. primi. est c quadratum ex AB. quadratum igitur ex CB æquale est, & quadratis ex CA AB, & rectangulo bis sub CA AD contento. ergo quadratum ex CB majus est quam quadrata ex CA AB, rectangulo quod bis sub CA AD continetur. In obtusangulis igitur triangulis, quadratum quod sit à latere obtusum angulum subtendente majus est quam quadrata quæ siunt à lateribus obtusum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum quæ sunt circa obtusem

6 7. hujus,

fum angulum, in quod protractum perpendicularis cadit, & linea affumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtufum. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XIII. THEOR.

In acutangulis triangulis, quod à latere acutum angulum subtendente sit quadratum minus est quam quadrata que fiunt lateribus acutum angalum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum que sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & linea à perpendiculari intus affumptà ad angulum acutum.

Sit acutangulum triangulum A B C acutum habens angulum ad B: ducatur à puncto A a ad B C perpendicularis A D. a 12. primi. dico quadratum quod fit ex A c minus effe quam quadrata quæ ex CB BA funt, rectangulo quod bis fub CB BD continetur. Quoniam enim recta linea CB secta est utcunque in D, erunt

quadrata ex cb bd æqualia, & rectangulo quod bis fub CB BD continetur, & quadrato ex DC. commune apponatur ex AD quadratum. quadrata igitur ex cB BD DA æqualia funt, & rectangulo bis fub CB BD contento, & quadratis ex ADDC. sed quadratis ex BDDA sequale est cex AB

quadratum; rectus enim angulus est qui ad D. quadratis vero ex AD DC æquale e est quadratum ex AC, quadrata e 47 primi. igitur ex c B B A funt æqualia quadrato ex A c & ei quod bis sub CBBD continetur rectangulo. quare solum quadratum ex A C minus est quam quadrata ex C B BA, rectangulo quod bis sub c B B D continetur. In acutangulis igitur triangulis quadratum quod à latere acutum angulum subtendente sit minus est quam quadrata quæ siunt à lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis fub uno laterum quæ funt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & linea à perpendiculari intus assumpts ad angulum acutum. Quod demonstrare oportebat.

PROP.

#### PROP. XIV. PROBL.

# Dato rectilineo æquale quadratum constituere.

Sit datum rectilineum A. oportet ipfi A rectilineo æquale 45.primi. quadratum constituere. Constituatur a rectilineo A æquale parallelogrammum rectangulum BCDE. si igitur BE est æqualis ED, factum jam erit quod proponebatur, etenim rectilineo A æquale quadratum constitutum est BD: sin minus, una ipfarum BE ED major est. sit BE major; & producatur ad F, ponatur-

que ipsi ED æqualis EF. deinde fecta FB bi-6 10. hujus, fariam 6 in G: centro quidem c, intervallo autem unius iplarum GB GF femicirculus describatur BHF; producaturque DE in H, & GH ducatur. Quoniam igitur re-



ad E; erit rectangulum sub BE EF, una cum quadrato quod c 5. hujus, fit ex E G c, æquale quadrato ex G F. est autem G F æqualis G H. rectangulum igitur sub BE EF una cum quadrato ex GE, 22-47.primi.quale est quadrato ex G H. sed quadrato ex G H æqualia d sunt ex heeg quadrata. ergo rectangulum sub be er una cum quadrato ex E G æquale est quadratis ex HE E G. commune auferatur ex E G quadratum. reliquum igitur rectangulum sub BEEF est æquale quadrato ex EH. sed rectangulum fub BE EF est ipsum BD parallelogrammum, quoniam EF est æqualis ED. ergo BD parallelogrammum quadrato ex BH est æquale. parallelogrammum autem BD est æquale rectilineo A. rectilineum igitur A quadrato ex EH descripto æquale érit. Quare dato rectilineo A æquale quadratum conftitutum est, quod videlicet ex ipsa en describitur. facere oportebat.

**EUCLIDIS** 

# **EUCLIDIS**

# ELEMENTORUM

LIBER TERTIUS.

# DEFINITIONES.

I.

Quales circuli sunt quorum diametri sunt æquales vel quorum quæ ex centris sunt æquales.

TI.

Recta linea circulum contingere dicitur, quæ contingens 'circulum, & producta ipsum non secat.

III.

Circuli contingere se dicuntur, qui contingentes, se ipsos non secant.

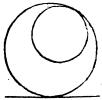

IV.

In circulo æqualiter diffare à centro rectæ lineæ dicuntur, quando à centro ad ipfas perpendiculares ductæ funt æquales.

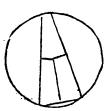

V

Magis autem distare à centro dicitur ea in quam major perpendicularis cadit.

D 3

VI.

#### Vł.

Segmentum circuli est figura que recta linea, & circuli circumferentia continetur.



#### VII.

Segmenti autem angulus est qui recta linea, & circuli circumferentia comprehenditur.



#### VIII.

In fegmento angulus est, quando in circumferentia fegmenti sumatur aliquod punctum, atque ab ipso ad terminos lineae ejus quæ basis est segmenti rectæ slineæ ducantur, angulus ductis lineis contentus.

IX.

Quando autem continentes angulum rectæ lineæ affumunt circumferentiam, in illa confiftere angulus dicitur.



#### X.

Sector circuli est, quando angulus ad centrum constiterit, figura contenta rectis lineis angulum comprehendentibus, & circumferentia ab ipsis assumpta.

XI.

Similia circulorum fegmenta funt, que angulos fuscipiunt æquales, vel in quibus anguli æquales confistunt.





#### PROPOSITIO. L. PROBLEMA.

#### Dati circuli centrum invenire.

Sit datus circulus ABC. oportet circuli ABC centrum invenire. Ducatur in ipso quædam recta linea AB utcunque, & in puncto D bifariam a secetur. à puncto autem D ipsia 10 primi-A B ad rectos angulos b ducta D C in E producatur; & fecetur b 11.primi.

CE bifariam 4 in F. dico pun-Ctum F circuli ABC centrum effe. Non enim, fed fi fieri potest, fit G centrum, & GA GD GB ducantur. itaque quoniam DA est æqualis DB, communis autem DG, erunt duze AD DG duabus GD DB æquales, altera



alteri: & bafis GA æqualis e est basi GB; sunt enim exe Des. centro G. angulus igitur ADG angulo GDB est & æqualis 15; primi. cum autem recta linea fuper rectam lineam infiftens, angu-48, primi. los qui deinceps sunt, sequales inter se fecerit, rectus est. Def. uterque æqualium angulorum. ergo angulus G DB est rectus. 10. primi. sed & rectus FDB. exqualis igitur est angulus FDB angulo GDB, major minori, quod fieri non potest. quare g non est circuli ABC centrum. fimiliter oftendemus neque aliud effe, præter ipsum f. ergo f centrum est circuli ABC. invenire oportebat.

Cor. Si in circulo quevis recta linea, lineam quandam bifariam & ad angulos rectos fecet, in fecante erit centrum circuli.

#### PROP. II. THEOR.

Si in circumferentia circuli duo quavis puncta sumantur, quæ ipsa conjungit recta linea intra circulum cadet.

Sit circulus ABC; in circumferentia ipsius sumantur duo quævis puncta A B. dico rectam lineam quæ à puncto A ad B

ducitur, intra circulum cadere. fumatur in recta AB punctum quodvis e, jungantur DA DE DB. Quoniam DA est æqualis DB, crit angulus DAB æqualis angulo DBA, & quoniam trianguli DAB latus AE producitur erit bangulus DEB angulo DAE. major, angulus autem DAE equalis est angulo DBE, ergo DEB angulus angulo DBE

;;

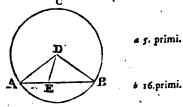

est major. sed majori angulo majus latus subtenditur, major igitur est D B ipsa DE. sed D B ad circumferentiam tantum pertingit. ergo DE non co usque protenditur. adeoque punctum E cadet intra circulum. Si igitur in circumferentia &c. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Hinc si recta circulum tangit, in unico puncto eum tangit.

#### PROP. III. THEOR.

Si in circulo recta linea per centrum ducta, rectam lineam quandam non ductam per centrum bifariam [ecet, & ad angulos rectos ipsam secabit, quod si ad angulos rectos ipsam secet, & bifariam secabit.

Sit circulus ABC, & in ipso recta linea per centrum ducta CD rectam lineam quandam AB non ductam per centrum bifariam fecet in puncto F. dico ad angulos rectos ipfam

fecare, fumatur enim circuli 4 1. hujus. ABC centrum 4 quod fit fit E& EAEB jungantur. Quoniam igitur AF est æqualis FB, communis autem fe, duze af fe duabus BF FE æquales funt, & balis ea bali e B elt æqualis.ergo & angulus A F E angulo B F E æ-6 8. primi. qualis 6 erit, cum autem recta linea super rectam insistens an-

PROP.

Diffin, 10. gulos, qui deinceps sunt, æquales inter se fecerit, rectus est e uterque æqualium angulorum, uterque igitur AFE BFE est primi. rectus, quare recta linea CD per centrum ducta rectam lineam AB non ductam per centrum bifariam secans, & ad angulos rectos ipíam secabit. Si vero c d secet A B ad rectos angulos, dico & bifariam ipfam fecare, hoc est AF ipsi FB æqualem esse. iisdem enim constructis, quoniam E A, quæ d g. primi. ex centro est æqualis EB, & angulus EAF angulo d EBF æqualis erit, est autem & A F E rectus æqualis recto B F E. duo igitur triangula EAFEBF duos angulos duobus angulis æquales habent, unumque latus uni lateri æquale E F, commune scilicet utrisque, quod uni angulorum æqualium subtenditur. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia 126. primi. habebunt. atque erit AF ipfi FB æqualis. Si igitur in circulo recta linea per centrum ducta rectam lineam quandam non ductam per centrum bifariam secet, & ad angulos rectos ipfam fecabit. quod fi ipfam fecet ad rectos angulos, & bifariam secabit. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. IV. THEOR.

Si in circulo duæ rectæ lineæ se invicem secent non ductæ per centrum, sese bisariam non secabunt.

Sit circulus ABCD; & in iplo duze rechte lineze ACBD fe invicem secent in puncto B, non duchte per centrum. dico eas sele bifariam non secare. si enim sieri potest secent sele.

bifariam, ita ut AE fit æqualis
EC, & BE ipfi ED: fumaturque « Centrum ABCD circuli,
quod fit F, & EF jungatur. quoniam igitur recta linea FE per
centrum ducta rectam lineam
quandam AC non ductam per
centrum bifariam fecat, & ad

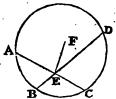

a 1. hujus,

rectos angulos ipíam fecalit 6. quare rectus est FEA angu-63. hujus. lus. rursus quoniam recta linea FE rectam lineam quandam BD non ductam per centrum bisariam secat, & ad angulos rectos ipíam 6 secabit rectus igitur angulus est FEB. ostensus autem est rectus & FEA. ergo FEA angulus ipís FEB acqualis erit, minor majori, quod sieri non potest. non igitur ACBD sese bisariam secant. Quare si in circulo dux rectar linex se invicem secent non ductar per centrum, sese bisariam non secabunt. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. V. THEOR.

Si duo circuli se invicem sécent, non erit ipsorum idem centrum.

Duo enim circuli se invicem secent ABC CDG in punctis BC. dico ipsorum idem centrum non esse. Si enim sieri po-

test, sit centrum E; jungaturque EC, & EFG utcunque ducatur. Quoniam E centrum est circuli ABC erit CE ipsi EF æqualis. rursus quoniam E centrum est CDG circuli, æqualis est CE ipsi EG. sed oftensa est CE æqualis EF. ergo

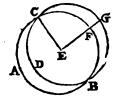

EF ipfi EG æqualis erit, minor majori, quod fieri non potest. non igitur punctum E centrum est circulorum ABC CDG. Quare si duo circuli se invicem secent, non erit ipsorum idem centrum. Quod ostendendum suit.

# PROP. VI. THEOR.

Si duo circuli sese intra contingant, ipsorum idem centrum non erit.

Duo enim circuli ABC CDE contingant sese intra in puncto c. dico ipsorum non esse idem centrum. si enim fieri

potest sit r; jungaturque r c, & FEB utcunque ducatur. Quoniam igitur F centrum est circuli ABC, æqualis est CF ipsi FB. rurfus quoniam F centrum est circuli CDE, erit CF æqualis FE. oftensa autem est CF æqualis FB. ergo & FE ipfi FB

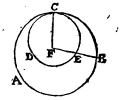

est æqualis, minor majori, quod fieri non potest. non igitur F punctum centrum est circulorum ABC CDE. Quare si duo circuli sese intra contingant, ipsorum idem centrum non

erit. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. VII. THEOR.

Si in circuli diametro aliquod punctum sumatur, quod non sit centrum circuli, & ab eo in circulum cadant quævis rectæ lineæ; maxima quidem erit m qua centrum: minima vero reliqua: aliarum autem propinquior ei quæ per centrum transit, semper re-motiore major est. at duæ tantum æquales ab eodem puncto in circulum cadent ad utra que partes minima.

Sit circulus ABCD, cujus diameter AD & in ipsa AD fumatur aliquod punctum F, quod non sit centrum circuli. Sit autem circuli centrum E: & à puncto F in circulum ABCD cadant quædam rectæ lineæ FB FC FG. dico FA

maximam esse, & FD minimam: aliarum vero, FB quidem majorem quam F c, & F C majorem quam F.G. jungantur enim BE CE GE. Et quoniam 20 primi. omnis trianguli duo latera a reliquo funt majora; erunt BE EF majores quam BF. est au-



tem AE æqualis BE. ergo BE EF ipsi AF sunt æquales. major igitur est AF quam FB. rursus quoniam BE est æqualis CE, communis autem FE, duz BE EF duabus CE EF 22-

quales funt. fed BEF angulus major est angulo CEF: basis igitur BF bali FC est 6 major. eadem ratione & CF major 6 24 primiest quam FG. rursus quoniam GF FE majores 4 sunt quam 4 20 primi. GE, equalis autem GE ipfi ED; erunt GFFE majores quam ED. communis auferatur FE. ergo reliqua GF major est quam reliqua f.d. maxima igitur est f.a. & f.d minima: major vero B F quam Fc, & Fc quam FG major. dico & à puncto F duas tantum rectas lineas æquales cadere in circulum A B C D ad utrasque partes minimae F D. constituatur e enim ad e 23. primi. lineam EF atque ad datum in ea punctum E, angulo GEF æqualis angulus feh: & fh jungatur. quoniam igitur GE est sequalis EH, communis autem EF, duse GE EF duabus HE EF exquales funt: & angulus GEF est exqualis angulo HEF. basis igitur FG basi FH sequalis derit. dico à puncto d 4. primi. F in circulum non cadere aliam ipsi rg æqualem. si enim fieri potest, cadat FK & quoniam FK est æqualis FG, estque iph FG æqualis FH; erit & FK iph FH æqualis, videlicet propinquior ei, que per centrum transit equalis remotiori, quod fieri non potett. Si igitur in circuli diametro aliquod punctum sumatur quod non sit centrum circuli, &c. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. VIII. THEOR.

Si extra circulum aliquod punctum sumatur, atque abeo ad circulum ducantur quædam rectæ lineæ; quarum una per centrum transeat, aliæ vero utcunque: earum quidem quæ in concævam circumferentiam cadunt, maxima est quæ per centrum transit; aliarum autem propinquior ei quæ per centrum, semper remotiore major est. at earum quæ in convexam circumferentiam cadunt minima est quæ inter punctum & diametrum intersicitur; aliarum vero quæ propinquior minimæ semper remotiore est minor. duæ autem tantum æquales à puncto in circulum cadunt ad utrasque partes minimæ.

Sit circulus ABC, & extra circulum fumatur aliquod punctum D: ab eo autem in circulum ducantur rectæ lineæ quædam DA DE DF DC: fitque DA per centrum. dico earum quidem quæ in concavam AEFC circumferentiam cadunt, maximam esse DA quæ per centrum transit; & minimam quæ inter punctum D, & diametrum AG interjicitur, videlicet DG: majorem autem DE quam DF; & DF majorem

majorem quam DC: earum vero quæ in convexam circumferentiam HLKC cadunt, quæ propinquior est minimæ DG semper remotiore esse minorem; hoc est DK minorem quam DL & DL minorem quam DH, sumatur enim cen-

quam DL & DL minorem quam Di trum circuli ABC, quod fit M, & jungantur ME MF MC MH ML. & quoniam AM est æqualis ME, communis apponatur MD. ergo AD est æqualis ipsis EM MD. sed EM MD funt majores / quam ED. ergo & AD

e 24. Primi. E D basi F D major e erit. similiter de- F monstrabimus, & F D majorem esse quam C D. ergo maxima est DA; major autem DE quam DF, & DF quam D C major. præterea quoniam

MKKD funt majores b quam MD, & MG est æqualis MK; Axiom. 4. erit reliqua KD quam reliqua dGD major. quare GD minor quam KD, & idcirco GD minima est. & quoniam trianguli MLD in uno latere MD, duæ recæ lineæ MKKD in-

c21. primi. tra constituantur, erunt omk kd minores iplis ml ld, quarum mk est aqualis ml. reliqua igitur dk'minor est quam reliqua dl. similiter ostendemus, & dl quam dh minorem esse. ergo dg minima est. minor vero dk quam dl., & dl minor quam dh. dico etiam duas tantum æquales à puncto d in circulum cadere ad utrasque minimæ partes. constituatur ad rectam lineam md, ad datumque in ea

f23 primi punctum M, angulo KMD æqualis f angulus DMB, & DB jungatur. itaque quoniam MK est æqualis MB, communis autem MD, duæ KM MD duabus BM MD æquales sunt, altera alteri, & angulus KMD æqualis angulo BMD, basis igi-

24. primi. tur DK bass DB est æqualis s. dico à puncto D aliam ipsi DK æqualem in circulum non cadere. si enim fieri potest, cadat DN. & quoniam DK est æqualis DN, & DK ipsi DB est æqualis; erit & DB æqualis DN, propinquior scilicet minimæ æqualis remotiori, quod sieri non posse ostensum est. Si igitur extra circulum aliquod punctum sumatur, &c. quod ostendere oportebat.

#### PROP. IX. THEOR.

Si intra circulum sumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant plures qu'am duæ rectæ lineæ æquales; punctum quod sumitur circuli centram erit.

Sumatur enim intra circulum ABC punctum aliquod D: atque à puncto D in circulum ABC cadant plures quam duze rectiz lineze zequales DA DB DC. dico punctum D, quod

fumitur circuli ABC esse centrum. Non enim sed si, sieri potest, sit e centrum, & juncta DE in FG producatur. ergo FG diameter est ABC circuli. itaque quoniam in FG diametro circuli ABC sumptum D quod non est centrum circuli maxima circuli maxima.



quod punctum D quod non B
eft centrum circuli, maxima quidem erit DG, major 4 au- 47. hujus.
tem DC quam DB, & DB quam DA. fed & æquales b, quod b ex hyp.
fieri non potest. non igitur e centrum est circuli ABC. similiter oftendemus neque aliud punctum centrum esse præter ipsum D. ergo D circuli BC centrum esst. Quod oportebat demonstrare.

# PROP. X. THEOR

Circulus circulum in pluribus, quam dudas pundis non secat.

Si enim fieri potest circulus ABC circulum DEF secet in pluribus punctis, quam duobus; nempe in BGF, & circuli ABC centrum sumatur, quod sit K, & KB KG KF jun-

gantur. Quoniam igitur intra circulum DEF fumptum est aliquod punctum K, à quo in circulum DEF incidant plures quam duz rectæ lineze KBKGKF æquales, erit punctum K circuli DEF centrum 4. est autem & circuli ABC centrum

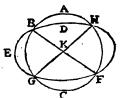

s 9. hujus.

K. duorum igitur circulorum, qui se se secant, idem erit K b Ex hyp. centrum, quod sieri non potest. Quare circulus circulum in pluribus,

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

pluribus quam duobus punctis non secat. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XI. THEOR.

Si duo circuli sele intus contingant, & sumantur centra ipsorum; recta linea ipsorum centra conjungens producta in circulorum contactum cadet.

Duo enim circuli ABC ADE sese intus contingant in pun-Eto A, & sumatur circuli quidem ABC centrum quod sit F, circuli vero A D E centrum G. dico rectam lineam à puncto

g ad r ductam, fi producatur in punctum a cadere. non enim; sed si fieri potest, cadat Ut FGDH. & AF AG jungantur. Itaque quoniam AGGF 12. primi, majores 4 funt quam F A, hoc est quam F H, communis auferatur F.G. reliqua igitur A.G.



major est quam reliqua GH. sed AG est æqualis GD. ergo GD ipsa GH est major, minor majore, quod sieri non potest. non igitur à puncto r ad G ducta recta linea extra contactum a cadet. quare in ipsum cadat necesse est. Si igitur duo circuli sele intus contingant, recta linea ipsorum centra conjungens, si producatur in contactum circulorum cadet. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XII. THEOR.

Si duo circuli se se extra contingant, resta linea ipsorum centra conjungens per contactum transibit.

Duo enim circuli ABC ADE sese extra contingant in puncto A; & sumatur circuli quidem ABC centrum quod sit F: circuli vero ADE centrum G. dico rectam lineam,

quæ à puncto F ad G ducitur, per contactum a transire. non enim; sed, si sieri potest, cadat ut FCDG: & FAAG jungantur. Quoniam igitur F centrum est circuli ABC, erit AF æqualis FC. rurlus quoniam G cen-

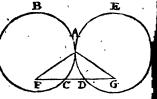

trum est ADE circuli, erit AG ipsi GD æqualis. ostens est autem, & AF aqualis FC. sunt igitur FA AG ipsis F DG æquales, ergo tota FG major est quam FA AG. sed & minor

minor a, quod fieri non potest non igitur à puncto r ad c a 20. primi. ducta recta linea per contactum a non transibit. quare per ipsum transeat necesse est. Si igitur duo circuli sese extra contingant, recta linea ipforum centra conjungens per conractum transibit. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XIII. THEOR.

Circulus circulum non contingit in pluribus punctis quam uno, sive intus sive extra contingat.

Si enim fieri potest, circulum ABCD circulus EBFD contingat primum intus in pluribus punctis quam uno, videlicet in BD: & fumatur circuli quidem ABDC centrum G, circuli vero EBFD centrum H. ergo recta linea quæ à

puncto G ad H ducitur, in puncta \* BD cadet. cadat ut BGHD. & Quoniam G centrum est circuli ABDC, erit BG ipsi GD æqualis. major igitur est BG quam HD: & BH quam HD multo major. rurius quoniam H centrum est EBFD circuli, æqualis est BH ipsi HD. atqui ostensa est ipsa multo major, quod fieri B non potest non igitur circulus circulum intus contingit in pluribus punctis, quam uno. dico etiam neque extra contingere. si enim sieri potest, circulus ACK circulum ABDC extra contingat

a 11. hujus.

in pluribus punctis qu'am uno, videlicet in A c, & A c jungatur. itaque quoniam in circumferentia utrorumque circulorum ABDC ACK sumpter sunt duo puncta AC; recta linea, quæ ipla conjungit intra utrumque iplorum cadet s. sed intra circulum quidem ABDC cadit, extra circu- 12. hujust. dum vero ACK, quod est absurdum. Non igitur circulus circulum extra contingit in pluribus punctis qu'am uno. ostensum autem est neque intus contingere, circulus igitur circulum non contingit in pluribus punctis quam uno, five intus, sive extra contingat. Quod oportebat demonstrare.

# PROP. XIV. THEOR.

In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant : 6 que equaliter à centro distant, inter fe sunt æquales.

Sit circulus ABDC, & in ipso æquales rectæ lineæ ABCD. dico eas à centro æqualiter distare. Sumatur enim circuli ABDC

ABD, C centrum quod fit E, & ab ipfo ad AB CD perpendiculares ducantur E F E G, & A E E C jungantur. Quoniam igitur recta linea quædam per centrum ducta er rectam lineam quandam a B non ductam per centrum ad rectos angulos fecat, & bifariam ipfam fecabit 4. quare AF est æ-

qualis f B, idéoque A B ipfius AF dupla. eadem ratione, & CD dupla est CG. atque est AB ipli CD æqualis. æqualis igitur & Af ipli cg. & quoniam Ag est æqualis Ec, erit & quadratum ex A E quadrato ex E C æquale, sed quadrato



enim angulus est ad F: quadrato autem ex Ec æqualia sunt quadrata ex E G G C, cum angulus ad G sit rectus. quadrata igitur ex af fe æqualia funt quadratis ex cg ge, quorum quadratum ex AF quadrato ex CG æquale, etenim æqualis est AF ipsi CG. reliquum igitur quod fit ex Fx quadratum sequale est reliquo quod ex EG; ac proptered FE ipsi EG est æqualis. in circulo autem æqualiter distare à centro rectæ lineæ dicuntur, quando à centro ad ipsas perpen-44 defhu-diculares ductæ æquales é funt. ergo ABCD à centro æqualiter distant. Sed si AB CD sequaliter distent à centro hoc est, æqualis sit FE ipsi EG; dico AB ipsi CD æqualem esse. iildem enim constructis, similiter ostendemus AB duplam esse ipsius AF, CD duplam ipsius CG. & quoniam requalis est AE ipsi EC, erit & ex AE quadratum quadrato ex EC æquale. sed quadrato quidem ex A E æqualia b sunt quadrata ex E F F A: quadrato autem ex E C æqualia 4 quadrata ex eg gc. quadrata igitur ex ef fa quadratis ex eg gc æqualia funt. quorum quadratum ex EG æquale est quadrato ex e f, est enim e g ipsi e f æqualis : reliquum igitur ex AF quadratum æquale est reliquo ex CG. ergo AF ipsi CG est requalis, atque est AB ipsius AF dupla, & CD dupla ipfius c g. In circulo igitur æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant. Et quæ æqualiter à centro distant, inter le sunt æquales. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XV. THEOR.

In circulo maxima quidem est diameter aliarum vero semper propinquior ei quæ per centrum transit, remotiore major est.

Sit circulus ABCD, cujus diameter AD, centrum E; & propinquior quidem diametro AD fit BC; remotior vero FG. dico AD maximam esse, & BC majorem quam FG. Ducantur enim à centro B ad BC FG perpendiculares EH EK. & quoniam BC propinquior est ei quæ per centrum tran-

fit, remotior autem FG; erit EK quam EH major. ponatur ipfi EH æqualis EL, & per L ipfi EK ad rectos angulos ducta LM in N producatur, & jungatur EM EN EF EG. quoniam igitur EH est æqualis EL, erit & BC ipfi M N æqualis a. rursus quoniam



a 14. hujus.

æqualis est A E ipsi E M, & D E ipsi E N, erit & A D ipsis M E E N æqualis. sed M E E N h majores sunt quam M N; ergo & h 20 primi. A D major est quam M N; & M N est æqualis B C, erit igitur A D quam B C major. quod cum duæ E M E N duabus F E E G æquales sint, angulusque M E N major angulo F E G, & basis M N basi F G major erit. ostensa autem est M N æ-c 24 primi. qualis B C. ergo & B C quam F G est major. maxima igitur est A D diameter, & B C major quam F G. Quare in circulo maxima est diameter, aliarum vero semper propinquior ei quæ per centrum transit remotiore est major. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XVI. THEOR.

Qua diametro circuli ad rectos angulos ab extremitate ducitur, cadit extra circulum: & in locum qui inter rectam lineam, & circumferentiam interjicitur altera recta linea non cadet; & semicirculi angulus omni angulo acuto rectilineo major est; reliquus autem minor.

Sit circulus ABC circa centrum D, & diametrum AB dico rectam lineam, quæ à puncto Aipli AB ad rectos angulos ducitur extra circulum cadere, non enim; fed, fi fieri poteft,

potest, cadat intus, ut A C, & D C jungatur. itaque quoniam æqualis est D A ipsi D C, erit & angulus D A C angulo A C D s. primi. æqualis s. rectus autem est D A C; ergo & A C D est rectus; ac propterea anguli D A C A C D duabus rectis æquales sunt.

6 17 primi. quodieri non potest 6. non igitur à puncto A ips B A ad rectos angulos ducta cadet intra circulum. similiter ostendemus neque in circumferentiam cadere. extra igitur cadat necesse est. cadat ut A B. dico in locum qui inter rectam lineam A B & circumferentiam c HA interjicitur, alteram rectam lineam non cadere. fi enim fieri potest, cadat ut FA, & à puncto D ad FA perpendicula
12.primi. ris e ducatur D G. & quoniam rectus est.angulus A G D, minor autem recto

est angulus AGD, minor autem recto
d 19. primi. DAG, erit DA quam DG major d.
exqualis autem est DA ipsi DH. major igitur est DH ipsa DG, minor
majore, quod fieri non potest non
igitur in locum qui inter rectam li-

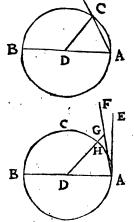

neam & circumferentiam interjicitur, altera recta linea cadet. dico præterea angulum femicirculi, qui recta linea BA, & circumferentia CHA continetur, omni angulo acuto rectilineo majorem esse; reliquum vero contentum circumferentia CHA, & recta linea AE omni angulo neo esse minorem. si enim est aliquis angulus rectilineus acutus major quidem contento recta linea BA, & CHA circumferentia, aut aliquis minor contento CH A circumferentia, & recta linea A E, in locum qui inter circumferentiam CHA, & rectam lineam AE interjicitur, cadet aliqua recta linea quæ faciet angulum majorem quidem contento recta linea BA & CHA circumferentia, qui scilicet rectis lineis continetur, minorem vero contento circumferentia CHA, & AB recta linea, non cadit autem e: non igitur erit angulus acutus qui rectis lineis continetur, major angulo contento recta linea BA, & CHA circumferentia, neque minor contento circumferentia CHA, & AE recta linea.

e ex prius demonstratis.

Cor. Ex hoc manifestum est rectam kineam quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circulum contingere, & rectam lineam contingere circulum in uno tantum puncto, quoniam quæ occurrit in dùobus dunction intra ipsum cadit, ut ostensum est.

PR OP.

#### PROP. XVII. PROBL.

A dato puncto rectam lineam ducere que datum circulum contingat.

Sit datum quidem punctum A, datus autem circulus BCD. oportet à puncto A rectam lineam ducere, que circulum BCD contingat. fumatur enim centrum circuli E; & juncta AE, centro quidem E, intervallo autem E A circulus AFG

describatur: & à puncto D
ipsi e A ad rectos angulos a
ducatur DF: junganturque
EBF AB. dico à puncto A
ductam esse AB quæ circulum BCD contingit. quoniam
enim E centrum est circulorum BCD AFG, erit EAZ-

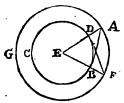

# 11.primi.

qualis EF, & ED ipfi EB. duæ igitur AE EB duæbus FE
ED æquales funt, & angulum communem continent qui est
ad E. ergo basis DF basi AB est bæqualis, triangulumque b4. hujus.
DEF æquale triangulo EBA, & reliqui anguli reliquis angulis. æqualis igitur est angulus EBA angulo EDF. & EDF
rectus est. quare & rectus EBA: atque est EB ex centro.
quæ autem diametro circuli ab extremitate ad rectos angulos
ducitur circulum contingit beergo AB contingit circulum. e 16. hujus.
A dato igitur puncto A ducta est recta linea AB quæ circulum BCD contingit. Quod sacere oportebat.

#### PROP. XVIII. THEOR.

Si circulum contingat quædam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit.

Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in puncto c: & circuli ABC centrum sumatur F, à quo ad c

puncto C: ex circuit ABC ce ducatur F C. dico F C ad iplam D E perpendicularem effe. fi enim non ita fit, ducatur à puncto F ad D E perpendicularis & F G. quoniam igitur angulus F G C rectus eft, erit G C F acutus b, ac propterea F G C angulus major angulo F C G. majorem autem ans

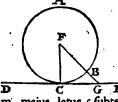

a 11,primit

6 32.primi.

lo FCG. majorem autem angulum majus latus e subtendit. c 19. primi. major igitur est FC quam FG. æqualis autem FC ipsi FB.

ergo

ergo FB ipsa FG est major, minor majore, quod sieri non potest. non igitur FG est perpendicularis ad DE. similiter ostendemus neque aliam quampiam esse præter ipsam FC. ergo FC ad DE est perpendicularis. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit.

#### PROP. XIX. THEOR.

Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur: in ea circuli centrum erit.

Circulum enim ABC contingat quædam recta linea D E in c, & à puncto c ipsi DE ad rectos angulos ducatur c A. dico in ipsa AC circuli centrum esse, non enim; sed, si sieri potest,

fit r centrum, & jungatur Cr.
quoniam igitur circulum ABC
contingit quædam recta linea
DE, & à centro ad contactum ducta est r c; erit r C
ad ipsam DE perpendicula2 18. hujus ris 4. rectus igitur angulus est

B

& Ex hyp.

circuli. similiter ostendemus neque aliud aliquod esse practiculari in in pa a c. Quare si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur; in ea circuli erit centrum. Quod demonstrare oportebat.

# PROP. XX. THEOR.

In circulo angulus qui ad centrum duplex est ejus qui ad circumferentiam est, quando circumferentiam eandem pro basi babeant.

Sit circulus ABC, ad cujus centrum quidem angulus fit BEC, ad circumferentiam vero BAC, &t eandem circumferentiam BC pro basi habeant. dico BEC angulum anguli & AC duplum esse. jungatur enim AE, &t ad F producatur. Racid que quoniam EA est æqualis EB, erit &t angulus EAB and as primi, gulo EBA « æqualis. anguli igitur EAB EBA duplices sunt ipsius

ipfius anguli EAB; fed angulus BEF est æqualis. 6 angulis 6 32.primi. EAB EBA; ergo BEF angulus anguli EAB est duplex. ea-

dem ratione & angulus FEC duplex est ipsius EAC. totus igitur BEC totius BAC duplex erit. rursus inflectatur, & fit alter angulus BDC, junctaque DE ad g producatur. similiter oftendemus angulum GEC anguli GDC duplum ef-



fe; quorum GEB duplus est ipsius GDB. ergo reliquis BEC reliqui BDC est duplus. In circulo igitur angulus qui ad centrum duplex est ejus qui ad circumferentiam est, quando circumferentiam eandem pro basi habeant. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXI. THEOR.

In circulo qui in eodem segmento sunt anguli inter se æquales sunt.

Sit circulus ABCDE, & in eodem segmento BAED anguli sint BADBED. dico cos inter se zquales esse. sumatur enim circuli ABCDE centrum quod sit F: jungantur-

que BF FD. Quoniam angulus quidem BFD est ad centrum, àngulus vero BAD ad circumferentiam, & circumferentiam eandem BCD pro basi habent; erit BFD angulus 4 anguli BAD duplus. eadem ratione angulus BFD duplus est etiam



4 20. hujus.

gulus BFD duplus est etiam anguli BED, ergo angulus BAD angulo BED æqualis erit. si anguli BAD BED sout in

fegmento minore femicirculo, ducatur AE, eruntque omnes anguli trianguli ABG æquales omnibus angulis trianguli DEG. & anguli ABE ADE funt æquales per hactenus demonstrata, & anguli AGBDGE funt etiam æquales o ad-



6 32. printi.

e 15. primi.

verticem enim sunt: quare & reliquos BAG reliquo GED æqualis erit. In circulo igitur qui in eodem segmento sunt animi inter se aquales sunt. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXII. THEOR.

Quadrilaterorum quæ in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis æquales sunt.

Sit circulus ABDC, & in ipfo quadrilaterum ABCD dico angulos ipfius oppositos duobus rectis æquales esse. Jungantur ADBC: quoniam igitur omnis trianguli tres anguli duoa 32. primi. bus rectis sunt æquales a, erunt trianguli ABC tres anguli CABABCBCA æquales duobus rectis. sed angulus ABC est

æqualis sangulo ADC, in eodem enim funt fegmento AB sangulus ACB æqualis s ipfi ADB, quod fint in eodem ACDB fegmento: totus igitur angulus BDC angulis ABC ACBæqualis est communis apponatur BAC angulus, erunt

A C

anguli BAC ABC ACB angulis BAC BDC æquales. fed BAC ABC ACB funt æquales a duobus rectis. ergo & anguli BAC BDC duobus rectis æquales erunt. fimiliter oftendemus angulos quoque ABD AGD duobus rectis esse æquales. Quadrilaterorum igitur quæ in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis æquales sunt. Quod oportebat demonstrare

#### RROP. XXIII. THEOR.

Super eadem recta linea duo circulorum segmenta similia, 6 inæqualia ex eadem parte non constituentur.

Si enim fieri potest, super eadem recta linea A B duo circulorum segmenta similia, & inaequalia constituantur ex eadem

parte ACB ADB; ducaturque ACD, & CB BD jungantur. itaque quoniam fegmentum ACB fimile eft fegmento ADB, fimilia autem circulorum fegmenta funt quæ angulos fuscipiunt «æquales; erit ACB angulus æqualis an-



a Def. 11. hujus.

i 16. primi. gulo ADB, exterior interiori, quod fieri non potest b. Non igitur super eadem recta linea, duo circulorum segmenta similia, & inæqualia ex eadem parte constituentur. Quod demonstrare oportebat.

PROP.

## PROP. XXIV. THEOR.

Super aqualibus rectis lineis similia circulorum segmenta inter se aqualia sunt.

Sint enim super æqualibus rectis lineis ABCD similia circulorum segmenta AEBCFD. dico segmentum AEB segmento CFD æquale esse. applicato enim AEB segmento

fegmento CFD, & posito puncto quidem A in C, recta vero linea AB in CD; congruet & B punctum puncto D, propterea quod AB ipsi CD sit æqualis congruente autem recta linea AB rectæ CD; congruet & AEB seg-

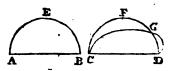

mentum segmento CFD. si enim AB congruet ipsi CD, segmentum autem AEB segmento CFD non congruet, sed permutabitur ut CGD, circulus circulum in pluribus quàm duobus punctis secabit. etenim circulus CGD circulum CFD secat in pluribus punctis quàm duobus, videlicet in punctis CD, quod fieri non a potest. non igitur congruente recta linea AB rectæ CD, non congruet & AEB segmentum segmento CFD. quare congruet, & ipsi æquale erit. Super æqualibus igitur rectis lineis similia circulorum segmenta inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.

# PROP. XXV. PROBL.

Circuli segmento dato describere circulum cujus est segmentum.

Sit datum circuli segmentum ABC. oportet describere circulum cujus ABC est segmentum. Secetur AC bisariam s in D: & à puncto D ipsi AC ad rectos s 10 primi. angulos ducatur s

angulos ducatur b DB, & AB jungatur. vel igitur angulus ABD major eft angulo BAD, vel minor, vel ipii acqualis. fit primum major, & ad recam



lineam BA, atque ad datum in ca punctum A coustituatur angulus BA E equalis angulo ABD; & DB ad E producatur, c23. primi. jungaturque EC. quoniam igitur angulus ABE est equalis

, angi

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

66. primi angulo BAE, cerit & BE recta linea ipfi EA æqualis & quoniam AD est æqualis DC, communis autem DE, duæ AD

niam AD est æqualis DC, communis autem DE, duæ AD DE duabus CD DE æquales sunt, altera alteri; & angulus ADE angulus communis autem DE, duæ AD

& basis AE basi EC est æqualis. sed oftensa est AE æqualis EB. quare & BE ipsi EC est æqualis, ac propterea tres rectæ li-



neæ ae ebec inter se æquales sunt. centro igitur e intervallo autem una ipsarum AE EB EC circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, & circulus descriptus erit. quare circuli segmento dato descriptus est circulus cujus segmentum est. fed & illud constat, segmentum ABC semicirculo minut esse; propterea quod centrum ipsius extra cadit. similiter, & fi angulus ABD fit æqualis angulo BAD, facta AD æquali utrique ipserum BD DC, crunt tres rectæ lineæ AD DB DC inter se asquales, atque erit D circuli descripti centrum, & fegmentum ABC femicirculus. fi vero angulus ABD minor fit angulo BAD; constituatur ad rectam lineam BA, & ad punctum in ca datum A, angulo ABD equalis angulus BAE intra segmentum ABC. erit E centrum in ipsa DB, atque erit A B C fegmentum femicirculo majus. Circuli igitur fegmento dato descriptus est circulus cujus segmentum est. Quod facere oportebat.

#### PROP. XXVI. THEOR,

In æqualibus circulis æquales anguli æqualibus infiftunt circumferentiis, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant.

Sint æquales circuli ABC DEF, & in ipsis æquales anguli ad centra quidem BGC EHF, ad circumferentias vero

gun au centra quitem BGC
BAC EDF. dico BKC circumferentiam circumferentiæ ELF æqualem esse. Quoniam æquales funt ABC DEF
circuli, erunt & quæ ex
centris æquales. duæ igitur
BG GC duadus EH FF æ-

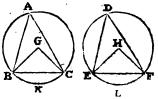

quales funt: & angulus ad G æqualis angulo ad H. ergo & bass

basis BC basi BF est « equalis. rursus quoniam equalis est. 4. primi. angulus ad A angulo ad D, segmentum BAC simile serit Dest. 11. segmento EDF: & sunt super equalibus rectis lineis lineis BC EF. que autem super equalibus rectis lineis similia sunt circulorum segmenta, inter se equalia sunt. segmentum igitur BAC seg-c 24. hujua mento EDF est equale. sed & totus ABC circulus equalis est toti DEF. ergo & reliqua circumferentia BKC reliques ELF equalis erit. In equalibus igitur circulis equales anguli equalibus insistunt circumferentiis, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXVII. THEOR.

In equalibus circulis anguli qui equalibus insistant circumferentiis inter se equales sunt, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant.

In æqualibus enim circulis ABC DEF, æqualibus circumferentiis BC EF infiftant anguli ad centra quidem BGC EHF, ad circumferentias vero BAC EDF, dico angulum BGC an-

gulo EHF, & angulum BAC angulo EDF æqualem effe. fi quidem igitur angulus BGC æqualis fit angulo EHF, manifeftum eft angulum quoque BAC angulo EDF effe æqualem. fin minus, unus ipforum eft major. fit



major BGC, & confituatur ad rectam lineam BG, & ad punctum in ipfa G, angulo EHF æqualis angulus BGK. æ-421.primi. quales autem anguli æqualibus infiftunt b circumferentiis, b 26. hulus, quando ad centra fuerint. ergo circumferentia BF æqualis est circumferentiæ EF. sed circumferentia BF æqualis est ipfi BC. ergo & BK ipfi BC est æqualis. minor majori, quod sieri non potest. non igitur inæqualis est angulus BGC angulo EHF: ergo est æqualis, atque est angulus BGC dimidium angulus qui ad A; anguli vero EHF dimidium qui ad D. angulus igitur qui ad A angulo qui ad D est æqualis. In æqualibus igitur circulis, anguli qui æqualibus insistunt circumferentiis inter se æquales sunt, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXVIII. PROBL.

In æqualibus circulis æquales rectæ lineæ cireumferentias æquales auferunt, majorem quidem majori, minorem vero minori.

Sint æquales circuli ABC DEF; & in ipsis æquales rectæ lineæ BC EF, quæ circumferentias quidem BAC EDF majores auferant, circumferentias vero BGC EHF minores. dico circumferentiam BAC majorem majori circumferentiz EDF, & minorem circum-

ferentiam BGC minori EHF ægualem esse. **fumantur** a 1. hujus. enim centra a circulorum K L, junganturque BK KC EL, LF. Quoniam circuli æquales funt, erunt &



quæ ex centris æquales 6. b Def. 1. duz igitur BKKC funt zequales duabus EL L'F: & basis BC æqualis est basi EF, ergo angulus BKC angulo ELF est e 8. primi. e æqualis : æquales autem anguli æqualibus infiftunt circum-

d 26. hujus, ferentiis, quando ad centra fuerint d. quare circumferentia BGC æqualis est circumferentiæ ehf, sed & totus abc circulus toti DEF est æqualis. reliqua igitur circumferentia BAC relique EDF æqualis erit. Ergo in æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, majorem quidem majori, minorem vero minori. Quod demonitrare oportebat.

#### PROP. XXIX. THEOR.

In aqualibus circulis, aquales circumferentias aquales rectæ lineæ subtendunt.

Vide figur.

Sint æquales circuli ABC DEF: & in ipsis æquales assu-Prop. prace- mantur circumferentiæ BGC EHF, & BC EF jungantur. dico rectam lineam BC rectæ EF æqualem esse. sumana 1. hujus, tur enim centra a circulorum K L, & jungantur B K KCELLF. quoniam igitur circumferentia BGC est 2-

qualis circumferentiæ EHF, erit & angulus BKC angulo b 27. hujus. E L F æqualis b. & quoniam circuli ABC DEF funt æquales & quæ ex centris æquales erunt c. duæ igitur BR K C funt æquales duabus EL LF; & æquales angulos continent. quare basis BC basi EF est dæqualis. In æqualibus igitur circulis æquales circumferentias æquales rectæ lineæ subtendunt.

Quod oportebat demonstrare.

c Def. 1. d 4. primi.

PROP

#### PROP. XXX. PROBL.

#### Datam circumferentiam bifariam secare.

Sit data circumferentia A D B. oportet A D B circumferentiam bifariam secare. Jungatur A B, & in c bifariam secetur: a 10 primi. a puncto autem c ipsi A B ad rectos angulos ducatur c D. &

igitur AC est æqualis CB, communis autem CD, duæ ACCD duabus BCCD æquales funt: & angulus ACD æquales angulo BCD, rectus enim uterque est: ergo basis AD basis BD est bæqualis. æ-



6 4. primi.

quales autem rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, 28. hujus. quare circumferentia AD circumferentiæ BD æqualis erit. Data igitur circumferentia bifariam secta est. Quod facere oportebat.

# PROP. XXXI. THEOR.

In circulo angulus qui in semicirculo rectus est, qui vero in majori segmento minor est recto, & qui in minori major recto; & insuper majoris quidem segmenti angulus recto major est, minoris vero segmenti angulus recto minor.

Sit circulus ABCD cujus diameter BC, centrum autem E; &c jungantur BAACADDC dico angulum quidem qui est in semicirculo BAC rectum esse, qui vero in segmento ABC majore semicirculo, videlicet angulum ABC, minorem

esse recto, & qui est in segmento A D c minore semicirculo, hoc est angulum A D c, recto majorem. jungatur A E, & B A ad F producatur. itaque quoniam B E est æqualis EA, erit & angulus EAB, angulo EBA æqualis a. rursus



a 5. primi.

quoniam A E est æqualis E C, & angulus A C E angulo C A E æqualis a erit. totus igitur angulus B A C est æqualis duobus ABC A C B angulus. est autem, & angulus F A C extra triangulum A B C, duobus ABC A C B æqualis b. angulus igitur b 32 primi. B A C est æqualis angulo F A C; ac proprerea uterque ipsomm rectus c quare in semicirculo B A C angulus B A C rectus c Def. 10. est. primi.

est. & quoniam trianguli ABC duo anguli ABCBAC duo-17. primi. bus rectis funt d minores, rectus autem BAC, erit ABC angulus recto minor, atque est in segmento ABC majore se-

micirculo. quod cum in circulo quadrilaterum fit ABCD, quadrilaterorum vero qui in circulis describuntur, anguli e 22. hujus. oppositi duobus rectis sint • æquales: erunt ABC ADC anguli æguales duobus rectis, & angulus A B C minor est recto,

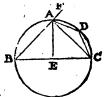

reliquus igitur ADC recto major erit, atque est in segmento ADC minore semicirculo. dico præterea majoris segmenti angulum qui continetur ABC circumferentia, & recta linea AC recto majorem esse; angulum vero minoris segmenti, contentum circumferentia ADC, & recta linea AC recto minorem. quod quidem perspicue apparet. quoniam angulus qui rectis lineis BA AC continetur rectus est, erit & contentus ABC circumferentia, & recta linea AC recto major. rursus quoniam angulus contentus rectis lineis c'a a f re-Etus est, erit qui continetur recta linea ca, & ad c circumferentia minor recto. In circulo igitur angulus qui in semicirculo rectus est, qui vero in majore segmento minor est recto, & qui in minori major recto: & insuper majoris quidem segmenti angulus recto major est, minoris vero recto minor. Quod demonstrare oportebat.

Cor. Ex hoc manifestum est, si trianguli unus angulus sit zqualis duobus, eum rectum esse; propterea quod & qui deinceps est, iisdem est æqualis. quando autem anguli deinceps stant sequales, necessario recti sunt.

#### PROP. XXXII. THEOR.

Si circulum contingat quædam reeta linea, à con-taetu autem in circulum ducatur reeta linea ipsum Secans; anguli quos ad contingentem facit, æquales erunt iis qui in alternis circuli semmentis consistunt.

Circulum enim ABCD contingat quædam recta linea EF in B, & à puncto B ad circulum ABCD ducatur recta lines: BD ipfum utcunque fecans. (dico angulos quos BD cum EF contingente facit, æquales esse iis qui in alternis circuli: segmentis consistunt. hoc est angulum FBD esse aqualemn angulo qui constituitur in DAB segmento videlicet ipset

DAB:

DAB; angulum vero DBE æqualem angulo DCB qui in fegmento DCB constituitur. ducatur enim à puncto B ipsi EF ad rectos « angulos BA: & in circumferentia BD suma-« 11. primi.

ganturque AD DC CB. Quomiam igitur circulum ABCD contingit quædam recta linea BF in puncto B: & à contactu B ad rectos angulos contingenti ducta est BA, erit in ipia BA centrum & ABCD cir-

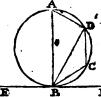

6 19.primi.

culi; quare BA ejusdem circuli diameter est, & angulus ADB in semicirculo est e rectus. reliqui igitur anguli BADe 311 bujus. ABD uni recto æquales funt. sed & ABF est rectus. ergo angulus ABF æqualis d est angulis BAD ABD. com-d 32 primi. munis auferatur ABD. reliquus igitur DBF ei qui in alterno circuli segmento consistit videlicet angulo BAD, est equalis. & quoniam in circulo quadrilaterum est ABCD, & 22. hujus. anguli ejus oppositi æquales e sunt duobus rectis; erunt DBF DBE anguli angulis BAD BCD æquales. quorum BAD 0stensus est æqualis ipsi DBF; ergo reliquus DBE ei qui in alterno circuli segmento D c à constituitur videlicet ipsi DCB, equalis erit. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à contactu vero in circulum ducatur recta linea ipsum secans; anguli quos facit ad contingentem, æquales erunt iis qui in alternis circuli segmentis consistunt. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXXIII. PROBL.

Super data recta linea describere segmentum circuli, quod suscipiat angulum dato angulo rectilineo equalem.

Sit data recta linea AB datus autem angulus rectilineus, qui ad c. itaque oportet super data recta linea AB describere segmentum circuli, quod suscipiat angulum æqualem

angulo qui est ad c. Ad rectam lineam AB, &c ad punctum in ea datum A, constituatur angulus BAD angulo qui est ad c æqualis 4, &c à puncto A ipsi AD ad rectos angulos 6 ducatur AE; secetair autem AB bisariam e in



4 23.primi. 6 23.primi.

e ro,primi.

atque à puncto F ducatur FG ad rectos angulos ipsi AB;
GB jungatur. quoniam igitur AF est æqualis FB, communis

e Cor, 16.

hujus.

munis autem FG, duæ AF FG duabus BF FG æquales funt: & angulus AFG æqualis angulo BFG. ergo basis AG basi d 4. hujus. GB est 4 æqualis. itaque centro G, intervallo autem AG cir-

culus descriptus transibit etiam per B. describatur, & sit ABE, jungaturque EB. quoniam igitur ab extremitate diametri AE, & à puncto A, ipsi A E ad rectos angulos ducta est AD; ipsa AD circulum continget. & quoniam circulum ABE contingit quædam recta linea AD, &



à contactu qui est ad A, in circulum ABE ducta est recta f 31. hujus. linea AB: erit angulus DAB æqualis f angulo qui in alterno circuli segmento constituitur, videlicet ipsi AEB. sed angulus DAB, angulo ad c est æqualis. ergo & angulus ad C angulo A E B æqualis erit. Super data igitur recta linea A B. fegmentum circuli descriptum est AEB suscipiens angulum AEB dato angulo qui est ad c æqualem. Quod facero oportebat.

#### PROP. XXXIV. PROBL.

A dato circulo segmentum abscindere quod suscipiat angulum dato rectilineo æqualem.

Sit datus circulus ABC, datus autem angulus rectilines qui ad D. oportet à circulo ABC segmentum abscindere # 17. hujus quod fuscipiat angulum angulo ad D æqualem. Ducatur

recta linea EF circulum ABC in puncto в contingens: & ad rectam lineam BF, & ad punctum in ea B, constituatur angulus FBC angulo qui est 6 23. primi. ad D æqualis 6. quoniam igitur circulum ABC contingit

quædam recta linea EF in B

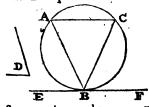

puncto, & à contactu B ducta est Bc, erit angulus FBC 25 e 32. huju, qualis e ei qui in alterno circuli segmento constituitur. sed FBC angulus angulo qui ad Dest æqualis. ergo & angulu in segmento BAC angulo ad D æqualis erit. A dato igitur circulo ABC, abscissum est segmentum quoddam BAC fuscipiens angulum dato angulo rectilineo qui est ad D, qualem. Quod facere oportebat.

PRO

# PROP. XXXV. THEOR.

Si in circulo dua recta linea sesse mutuo secent, rectangulum sub segmentis unius contentum aquale est ei quod sub alterius segmentis continetur rectangulo.

In circulo enim ABCD, duæ rectæ lineæ ACBD fese mutuo in puncto e secent. dico rectangulum contentum sub AEEC æquale esse ei quod sub DEEB continetur. si ACBD per centrum transeant, ita ut e sit centrum ABCD circuli; manifestum est æqualibus existentibus AEEC DEEB, & rectangulum contentum sub AEEC æquale esse ei quod sub DEEB continetur. si ACDB non transeant per centrum, sumatur centrum circuli ABCD quod sit F: & ab F ad rectas lineas ACDB perpendiculares ducantur FGFH: junganturque FBFCFE. quoniam igitur recta quædam linea GF per centrum ducta rectam lineam quandam Ac non ductam per centrum ad rectos angulos secat, & bisariam ipsam

fecabit 4. quare AG ipfi GC est equalis. Sc quoniam recta linea AC fecta est in partes equales in puncto G, Sc in partes inequales in E, erit rectangulum sub AEEC contentum, una cum ipsius EG quadrato b, æquale qua-

E D A F D G H

a 4. hujus.

b 5. secundi.

drato ex GC. commune addatur ex GF quadratum, ergo rectangulum sub AEEC, una cum iis quæ ex EG GF quadratis, æquale est quadratis ex CG GF. sed quadratis quæ ex EG GF æquale elt quadratum ex FE: quadratis vero ex CG 6 47. primi. GF æquale est quod ex FC fit quadratum. rectangulum igitur fub A E E C, una cum quadrato ex F E, æquale est quadrato ex FC. est autem CF æqualis FB. ergo rectangulum sub AEEC, una cum quadrato ex EF, æquale est ei quod ex FB fit quadrato. eadem ratione & rectangulum sub DE EB unà cum quadrato ex FE, æquale est quadrato ex FB. ostenfum autem est & rectangulum sub A E E C, una cum quadrato CE FE, æquale ei quod fit ex FB quadrato. ergo rectangulum MAR EC, unà cum quadrato ex FE, æquale est rectangulo sub DE EB, unà cum quadrato ex FE. commune auferatur ex FE quadratum. reliquum igitur rectangulum sub AEEC, reliquo sub DE EB rectangulo æquale erit. Quare si in circulo dux rectx linex sesse mutuo secent, rectangulum sub segmentis unius contentum æquale est ei quod sub alterius segmentis continetur. Quod demonstrare oportebat. PROP.

#### PROP. XXXVI. THEOR.

Si extra circulum aliquid punctum sumatur, & ab eo in circulum cadant dua recta linea, quarum altera quidem circulum secet, altera vero contingat; rectangulum quod sub tota secante, & exterius assumpta inter punctum & curvam circumserentiam continetur, aquale erit ei quod à contingente su quadrato.

Extra circulum enim ABC fumatur aliquod punctum B, & ab eo ad dictum circulum cadant duz rectze lineze DCA DB: & DCA quidem circulum ABC fecet; DB vero contingat. dico rectangulum fub ADDC, quadrato quod fit er DB zequale effe. vel igitur DCA per centrum transit, vel non transit. primum transcat per centrum circuli ABC, quod sit

E, &C E B jungatur. erit

18. hujus. angulus E B D rectus 4.

itaque quoniam recta
linea A C bifariam fecta
eft in E, &c ipfi adjicitur C D, rectangulum
fub A D D C, una cum
quadrato ex E C, 22
66.fecundi quale 6 erit ei quod

fit ex E D quadrato. æ-

B C F E

rectus igitur est e f D angulus. & quoniam recta linea que dam e f per centrum ducta, rectam lineam quandam a non ductam per centrum ad rectos angulos secat, & bis riam ipsam secabit e quare a f ipsi f c est æqualis. rum quoniam recta linea a c bisariam secta est in f, atque adjicitur c D, erit rectangulum sub a D D c, una cum drato ex f c, æquale e quadrato quod ex f D. comma apponatur quod ex f g quadratum. rectangulum igiture

AD D

AD DC unà cum quadratis ex FC FE est aquale quadratis ex DF FE. sed quadratis quidem ex DF FE acquale est ex DE quadratum; etenim rectus est angulus EFD: quadratis vero ex CF FE acquale est quadratum ex CE. 47. primitergo rectangulum sub AD DC, una cum quadrato quod ex CE, est acquale quadrato ex ED; acqualis autem est CE ipsi EB; rectangulum igitur sub AD DC, una cum quadrato ex EB, acquale est ex ED quadrato. sed quadrato ex ED acqualis sunt quadrata ex EB BD, si quidem rectus est angulus EBD. ergo rectangulum sub AD DC, una cum quadrato ex EB acquale est eis quadratum ex EB, reliquum igitur sub AD DC rectangulum quadratum ex EB, reliquum igitur sub AD DC rectangulum quadratum ex EB, reliquum igitur sub AD DC rectangulum quadrato quod sit ex DB acquale erit. Si igitur extra circulum aliquod punctum sumatur, &cc. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXXVII. THEOR.

Si extra circulum sumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant dua recta linea, quarum altera quidem circulum secet, altera vero incidat: sit autem quod sub tota secante, & exterius assumpta inter punctum, & curvam circumserentiam continetur rectangulum aquale ei quod ab incidente sit quadrato; incidens linea circulum continget.

Extra circulum enim ABC fumatur aliquod punctum D, atque ab ipso in circulum cadant duz rectæ lineæ DCA, DB; DCA quidem circulum secet, DB vero incidat: sitque

The contingence of the contingence of the contingence of the circulum ABC contingence. Ducature enimedial lineadecontingence of the circulum ABC contingence of the circulum abc ab contingence of the circulum fub Ab Dc contingence of the circulum fub Ab Dc continum fub Ab Dc continum circulum fub Ab Dc continum circulum fub Ab Dc continum fub Ab Dc continum fub Ab Dc continum fub Ab Dc continum circulum fub Ab Dc continum fub Ab Dc cont

Propreterea linea DE erit iph DB æqualis. est autem & FB qualis FB. duæ igitur DE EF duabus DB BF æquales F funt:

e 17. hujus.

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

funt; & basis communis FD; angulus igitur DEF est æqualis angulo DBF, rectus autem est DBF, ergo & DBF est rectus. atque est FB producta diameter. quæ vero ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circulum contingit. ergo DB circulum ABC contingat necesse est. similiter demonstrabitur & si centrum sit in ipsa AC. Si igitur extra circulum sumatur aliquod punctum, &cc. Quod demonstrare oportebat.

Cor. Hinc si à puncto quovis extra circulum assumpto, plures linez rectze A B A C circulum secantes ducantur; rectangula comprehensa sub totis lineis A B A C, & partibus externis A E A F, inter se sunt aqualia. nam si ducatur tangens A D, erit rectangulum sub B A A E aquale quadrato ex A B; & rectangulum sub C A A F eidem quadrato ex A D erit aquale, unde rectangula hacc aqualia erunt.



EUCLIDIS

# **EUCLIDIS**

# ELEMENTORUM

LIBER TERTIUS.

# DEFINITIONES.

Ì.

Igura rectilinea in figura rectilinea describi dicitur, quando unus quisque figuræ descriptæ angulus, unumquodque latus ejus in qua describitur, contingit.



1 I.

Figura similiter circa figuram describi dicitur, quando unumquodque latus descriptæ, unumquemque angulum ejus circa quam describitur, contingit.

#### III.

Figura rectilinea in circulo describi dicitur, quando unusquisque descriptæ siguræ angulus circuli circumferentiam contingit.



I'V.

Figura rectilinea circa circulum decribi dicitur, quando unumquodque latus descriptæ, circuli circumferentiam contingit.



F 2

Circulus fimiliter in figura rectilinea describi dicitur, quando circuli circumferentia unumquodque latas ejus in qua describitur, contingit.

Circulus circa figuram rectilineam describi dicitur, quando circuli circumferentia unumquemque angulum ejus circa quam describitur, contingit.

Recta linea in circulo aptari dicitur, quando ejus extrema in circuli circumferentia fuerint.

#### PROPOSITIO I PROBLEMA.

In dato circulo, data recta linea qua diametro ejus major non sit, æqualem rectam lineam aptare.

Sit datus circulus ABC, data autem recta linea non major circuli diametro D. oportet in circulo ABC rectæ lineæ D æqualem rectam lineam aptare. Ducatur circuli ABC dia-

meter BC. si quidem igitur BC fit æqualis ipli D, factum jam erit quod proponeba-/ tur. etenim in circulo ABC aptata est BC rectæ lineæ D æqualis. fin minus, major est BC quam D, ponaturque a 3. primi. a ipsi D æqualis CE: & cen-

tro quidem c intervallo autem ce circulus describatur AEF: & CA jungatur. itaque quoniam punctum c centrum est AEF circuli; erit CA ipsi CE æqualis. sed Dest æqualis CE. ergo & Diphi AC æqualis erit. in dato igitur circulo ABC datæ rectæ lineæ D, non majori circuli diametro, æqualis aptata est A C. Quod sacere oportebat.

#### PROP. II. PROBL.

In circulo dato, dato triangulo æquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus APC, datum autem triangulum DER oportet in ABC circulo l'oscribere triangulum triangulo DEF 17. tertii, æquiangulum, ducatur ta linea GAH contingens a circuhum ABC in puncto A: & ad rectam lineam AH, & ad punctum in ea A, angulo DEF æqualis sangulus constitua-

punctum in ea A, angulo DEF a tur HAC. rurius ad rectam lineam AG, & ad punctum in ipia A, angulo DFE æqualis confituatur angulus GAB; & BC jungatur. quoniam igitur circulum ABC contingit quædam recta HAG; à contactu autem in circulum ducta est AC: erit HAC angulum terno circuli seguento consistit, HAC angulus æqualis est angulo D



ducta est AC: erit HAC angulus æqualis e ei qui in al-e 32. tertii. terno circuli segmento consistit, videlicet ipsi ABC. sed HAC angulus æqualis est angulo DEF, ergo & angulus ABC angulo DEF est æqualis. eadem ratione & angulus ACB est æqualis angulo DFE. reliquus igitur BAC angulus reliquo EDF æqualis d'erit. ergo triangulum ABC triangulo d'i. Cor. DEF est æquiangulum, & descriptum est in circulo ABC. 32. primi. In dato igitur circulo dato triangulo æquiangulum triangulum descriptum est. Quod facere oportebat,

#### PROP. III. PROBL.

Circa datum circulum triangulo datoæquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus ABC, datum autem triangulum DEF. oportet circa circulum ABC describere triangulum triangulu DEF æquiangulum. Protrahatur ex utraque parte EF ad puncta HG, & sumatur circuli ABC centrum K: & resta linea KB utcunque ducatur: constituaturque ad rectam li-

inea KB utcunque ducatur: c neam KB, & ad punctum in ea K, angulo quidem DEG æqualis a angulus BKA, angulo autem DFH æqualis a angulus BKC, & per ABC puncta ducantur rectæ lineæ LAM MBN NCL circulum ABC contingentes. M Quoniam igitur circulum ABC



Quoniam igitur circulum ABC contingunt LM MN NL in punctis ABC, à centro autem K ad ABC puncta ducuntur KAKBKC; erunt anguli ad puncta ABC recti b. b 18. tertii. & quoniam quadrilateri AMBK anguli quatuor quatuor rectis æquales sunt; etenim in duo triangula dividitur; quorum anguli KAMKBM sunt recti; erunt reliqui AKBAMB duobus rectis æquales. sunt autem & DEC DEF æquales duobus rectis. anguli igitur AKBAMB angulis DEC DEF

æquales sunt, quorum AKB ipsi DEG est æqualis. ergo reliquus AMB reliquo DEF æqualis erit. similiter demonstrabitur angulus LNB ipsi DFE æqualis. ergo & reliquus ca. Cor. MLN est æqualis ereliquo EDF. æquiangulum igitur est 32. primi. LMN triangulum triangulo DEF; & descriptum est circa circulum ABC. Quare circa datum circulum triangulo dato æquiangulum triangulum descriptum est. Quod facere oportebat.

#### PROP. IV. PROBL.

# In dato triangulo circulum describere.

Sit datum triangulum ABC, oportet in triangulo ABC cir
9. primi culum describere. Secentur a anguli ABC BCA bisariam
rectis lineis BD CD quæ conveniant inter se in D puncto:
& à puncto D ad rectas lineas ABBC CA perpendiculares

lus e b de certa e ducantir de de de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio del

tres igitur rectæ lineæ DE DF DG inter se æquales sunt; quare centro D intervallo autem unius ipsarum DE DF DG circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta; & rectas lineas ABBC CA continget; propterea quòd recti sunt ad EFG anguli. si enim ipsas secet, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos

#16. tertii.ducitur intra circulum cadet, quod est absurdum d. non igitur centro D, intervallo autem unius ipsarum DE DF DG circulus descriptus secabit rectas lineas ABBC CA, quare ipsas continget; atque erit circulus descriptus in triangulo ABC. In dato igitur triangulo ABC circulus EFG descriptus est. Quod facere oportebat.

PROP.

#### PROP. V. PROBL.

# Circa datum triangulum circulum describere.

Sit datum triangulum ABC. oportet circa datum triangulum ABC. circulum describere. Secentur ABAC bisariam 4430.primi. in DE punctis: & à punctis DE ipsis ABAC ad rectos angulos 6 ducantur DFEF quæ quidem vel intra triangu-611.primi. lum ABC conveniant, vel in recta linea BC, vel extra ipsam. conveniant primo intra triangulum in puncto F: &

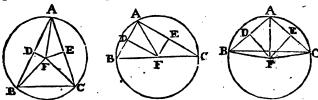

BFFCFA jungantur. quoniam igitur AD est æqualis DB, communis autem & ad rectos angulos DF; erit basis AF basi FB sequalis c. similiter ostendetur & CF sequalis FA. c 4. primi, ergo & BF est æqualis FC. tres igitur FA FB FC inter se æquales funt. quare centro F, intervallo autem unius ipfarum FAFB FC circulus descriptus etiam per reliqua puncta transibit: atque erit circulus descriptus circa triangulum ABC. & describatur ut ABC. secundo DFEF conveniant in recta linea BC, in puncto F, ut in secunda figura, & AF jungatur. similiter demonstrabimus punctum F centrum esse circuli circa triangulum ABC descripti. postremo DF EF conveniant extra triangulum ABC rursus in F puncto, ut in tertia figura: & jungantur AFFBFC. & quoniam rursus AD est aequalis DB, communis autem & ad rectos angulos DF, basis AF basi FB æqualis erit. similiter demonstrabimus & CF ipsi FA æqualem esse. quare & BF est æqualis FC. rurfus igitur centro F, intervallo autem unius ipfarum FA FB FC circulus descriptus & per reliqua transibit puncta; atque erit circa triangulum ABC descriptus. Circa datum igitur triangulum circulus descriptus est. Quod facere oportebat.

cor. Si triangulum fit rectangulum centrum circuli cadet in latus angulo recto oppositum. fi acutangulum cadet centrum intra triangulum, fi obtusangulum cadet extra.

# PROP. VI. PROBL.

In dato circulo quadratum describere...

Sit datus circulus ABCD. oportet in ABCD circulo quadratum describere. Ducantur circuli ABCD diametri ad rectos angulos inter se ACBD: & ABBC CD DA jungan.

equalis ED, etenim centrum est E, communis autem, & ad rectos angulos EA; erit basis 4. primi. BA æqualis a basi AD. & eadem ratione utraque ipsarum BC CD utriq; BAAD est æqualis; æquilaterum igitur est ABCD

tur. Quoniam igitur BE est



quadrilaterum. dico & rectangulum esse. quoniam enima recta linea BD diameter est ABCD circuli, erit BAD semi-6 31. tertii. circulus. quare angulus BAD rectus est. & eadem ratione unusquisque ipsorum ABCBCDCDA est rectus. rectangulum igitur est ABC quadrilaterum. ostensum autem est, & acquilaterum esse. ergo quadratum necessario erit, & descriptum est in circulo ABCD. in dato igitur ABCD circulo quadratum ABCD descriptum est. Quod facere oportebat.

#### PROP. VII. PROBL.

# Circa datum circulum quadratum describere.

Sit datus circulus ABCD. oportet circa ABCD circulum quadratum describere. Ducantur circuli ABCD duæ diametri ACBD ad rectos inter se angulos, & per puncta AB

C D ducantur circulum ABCD
4 17. tertii. contingentes \* FGGHHK KF.
Quoniam igitur FG contingit
circulum ABCD, à centro autem E ad contactum qui est
4 18. tertii, ad A ducitur EA; erunt 6 anguli ad A recti. eadem ratione,

& anguli ad puncta BCD recti

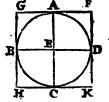

funt. & quoniam angulus AEB rectus est, est autem & eas. primi, rectus EBG; erit GH ipsi AC parallela c. eadem ratione, & AC parallela est FK. similiter demonstrabimus & utramque ipsarum GFHK ipsi BED parallelam esse, quare & GF est parallela HK. parallelogramma igitur sunt GK GC AK FB 434 primi BK, ac propterea GF quidem est dequalis HK, GH, vero ipsi

FK. & quoniam AC æqualis est BD; sed AC quidem utrique insarum

îpfarum GHFK est de equalis; BD vero equalis utrique GFHK, & utraque GHFK utrique GFHK equalis erit. equilaterum igitur est FGHK quadrilaterum dico & rectangulum esse. quoniam etiam parallelogrammum est GBEA, arque est rectus AEB angulus, & ipse AGB rectus erit. similiter demonstrabimus angulos etiam ad puncta HKF rectos esse. rectangulum igitur est quadrilaterum FGHK. demonstratum autem est & equilaterum. ergo quadratum sit necesse est, & descriptum est circa circulum ABCD. Circa datum igitur circulum quadratum descriptum est. Quod facere oportebat.

# PROP. VIII. PROBL.

# In dato quadrato circulum describere.

Sit datum quadratum ABCD. oportet in quadrato ABCD circulum describere. Secetur utraque ipfarum AB AD bifariam s in punctis FE. & per E quidem alterutri ipfarum s 10.primi. ABCD parallela b ducatur EH: per F vero ducatur FK pa-

AB CD parallela b ducatur EH:
rallela b alterutri AD BC. parallelogrammum igitur est unumquodque ipsorum AK KB
AH HD AG GC BG GD: &
latera ipsorum quæ ex opposito, sunt æqualia c. & quonism DA est æqualis AB; &
ipsius quidem AD dimidium est

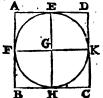

e 34.primi.

6 31. primi.

AE; ipsius vero AB dimidium AF; erit AE ipsi AF æqualis quare & opposita latera æqualia sunt. ergo PG est æqualis GE. similiter demonstrabimus, & utramque ipsarum GH GK utrique FG GE sequalem esse. quatuor igitur GE GF GHGK inter se sunt æquales. itaque centro quidem G, intervallo autem unius ipsarum GE GF GH GK circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, & rectas lineas ABBCCDDA continget; propterea quod anguli ad EFHK recti funt. si enim circulus secabit rectas lineas ABBCCD DA, que ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur intra circulum cadet; quod d est absurdum. non igi-d 16. tertii. tur centro quidem G intervallo autem unius ipfarum GE GF GHGK circulus descriptus rectas lineas ABBCCDDA secabit. quare iplas necessario continget; atque erit descriptus in quadrato ABCD. In dato igitur quadrato circulus descriptus est. Quod facere oportebat.

# PROP. IX. PROBL.

# Circa datum quadratum circulum describere,

Sit datum quadratum A B C D. oportet circa A B C D quadratum circulum describere. Jungantur A C B D, quæ se invicem in puncto E secent. & quoniam D A est æqualis A B, communis autem A C; duæ D A A C duabus B A A C æ-

quales funt; & basis DC æqualis basi BC; erit angulus

8. primi DAC angulo BAC æqualis a.

angulus igitur DAB bisariam
sectus est recta linea AC.si-

militer demonstrabimus unumquemque angulorum ABC BCD CDA rectis lineis AC



DB bifariam fectum esse. quoniam igitur angulus DAB angulo ABC est æqualis, atque est anguli quidem DAB dimidium angulus EAB, anguli vero ABC dimidium EBA; & EAB angulus angulo EBA æqualis erit. quare & latus EA & primi, lateri EB est b æquale. similiter demonstrabimus & utramque rectarum linearum ECE Dutrique EAEBæqualem esse.

ergo quatuor rectæ lineæ e A e B e C e D inter se sunt æquales. centro igitur e, intervallo autem unius ipsarum e A e B e C e D circulus descriptus etiam per reliqua puncha transibit; atque erit descriptus circa A B C D quadratum. describatur ut A B C D. Circa datum igitur quadratum circulus descriptus est. Quod sacere oportebat.

# PROP. X. PROBL.

Isosceles triangulum constituere, habens utrumque angulorum qui sunt ad basim, duplum reliqui.

Exponatur recta quædam linea A B & fecetur in c 
puncto, ita ut rectangulum contentum sub A B B C æquale s sit

ei quod ex c A describitur
quadrato: & centro quidem
A, intervallo autem A B circulus describatur B D E; apteturque in B D E circulo recta lines B D æqualis b ipsi A c quæ
non est major diametro circuli
B D E: & junctis D A D C, cir-



cs. hujus. Ca ADC triangulum c circulus ACD describatur. itaque quoniam rectangulum ABC æquale est quadrato quod sit ex

A C

AC; æqualis autem est AC ipsi BD; erit sub AB BC rectanlum quadrato ex BD sequale. & quoniam extra circulum ACD sumptum est aliquod punctum B, & à puncto B in circulum ACD cadunt duz rectz linez BCA BD, quarum altera quidem secat, altera vero incidit; atque est re-Ctangulum sub ABBC equale quadrato ex BD: recta linea BD circulum ACD continget. quoniam igitur BD con- e 37. tertii. tingit, & à contactu ad D ducta est Dc; erit BDC angulus æqualis d ei qui in alterno circuli segmento consti-d 32, tertii. tuitur, videlicet angulo DAC. quod cum angulus BDC æqualis sit ipsi DAC, communis apponatur CDA; totus igitur BDA est requalis duobus angulis CDADAC. sed ipsis CDA DAC exterior angulus BCD est exqualis. ergo & BDA &- e 32.primi. qualis est ips BCD. sed BDA angulus est f æqualis angulo f s. primiq CBD, quoniam & latus AD lateri AB est zequale. ergo & DBA ipfi BCD æqualis erit, tres igitur anguli BDA DBA BCD inter se æquales sunt. & quoniam ampilus DBC æqualis est angulo BCD, & latus BD lateri DC est's æquale. sed BD 8 6. primi. ponitur æqualis ipli CA. ergo & CA est æqualis CD. quare & angulus CDA æqualis est angulo DAC. anguli igitur CDA DAC fimul fumpti ipfius anguli DAC duplices funt, est autem & BCD angulus angulis CDA DAC æqualis; ergo & BCD duplex est ipsius DAC. sed BCD est æqualis alterutri ipsorum BDA DBA. quare & uterque BDA DBA ipfius DAB est duplex. Isosceles igitur triangulum constitutum est A D B habens utrumque eorum angulorum qui sunt ad basim, duplum reliqui. Quod facere oportebat.

#### PROP. XI. PROBL.

In dato circulo pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

Sit datus circulus ABCDEF. oportet in ABCDE circulo pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere. Ex-

ponatur triangulum isosceles FGH habens utrumque eorum qui sunt ad basim GH angulorum, duplum a anguli qui est ad F: & describatur in circulo ABCDE triangulo f G H æquiangulum b triangulum A C D, ita ut angulo

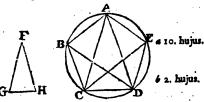

quidem qui est ad F æqualis sit angulus CAD; utrique vero ipsorum qui ad G H, sit æqualis uterque ACD CDA. &.

uterque

# Euclidis Elementorum

uterque igitur ACD CD A anguli CAD est duplus. secetur 9. psimi. uterque ipsorum ACD CDA bifariam e rectis lineis CE DB: & AB BC DE EA jungantur. quoniam igitur uterque

. ipiorum ACD CDA duplus est ipsius cad, & secti sunt bifariam rectis lineis CE DB. quinque anguli DACACE ECD CDB BD Ainter le lunt æquales. æquales autem anguli in æqualibus circumfe-226. tertii. rentiis insistunt 4. quinque



igitur circumferentiæ ABBCCD DE EA æquales funt in-: 29. tertii. ter se. sed æquales circumferentias e æquales rectæ lineæ fubtendunt. ergo & quinque rectæ lineæ ABBCCD DE EA inter se æquales sunt. æquilaterum igitur est ABCDE pentagonum. dico & zquiangulum esse. quoniam enim circumferentia A B æqualis est circumferentiæ D E, communis apponatur BCD. tota igitur ABCD circumferentia toti circumferentiæ EDCB est æqualis, & in circumferentia quidem ABCD infistit ingulus AED, in circumferentia vero EDCB infiftit BAE. ergo & BAE angulus est æqualis angulo A E D. eadem ratione & unusquisque angulorum A B C BCD CDE unicuique ipsorum BAE AED est æqualis.. æquiangulum igitur est ABCDE pentagonum: ostensum autem est & æquilaterum esse. Quare in dato circulo pentagonum æquilaterum, & æquiangulum descriptum est. Quod , facere oportebat.

#### PROP. XII. PROBL.

Circa datum circulum pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

Tit datus circulus ABCDE. oportet circa circulum ABCDE pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere. Intelligantur pentagoni in circulo descripti angulorum punca esse abode, itaut circumferentize abbc odde easint 6 17. tertii. æquales; & per puncta ABCDE ducantur 6 circulum contingentes GHHKKLLMMG, & sumpto circuli ABCDE centro F, jungantur FB FK FC FL FD. quoniam igitur recta linea K L contingit circulum A B C D E in puncto C, & à centro F ad contactum qui est ad c ducta est F c, erit e 18. tertii. FC ad ipfam KL perpendicularis c. rectus igitur est uterque angulorum qui sunt ad c. eadem ratione & anguli qui ad puncta B D recti funt. & quoniam rectus angulus est FCK, quadra-

ø per 11. hujus.

quadratum quod fit ex FK æquale d est quadratis ex FC d 47. primi. CK. & ob candem causam quadratis ex FB BK æqua-

le est ex F K quadratum. quadrata igitur ex FC CK quadratis ex FBBK æqualia funt, quorum quod ex fc ei quod ex fB est æquale. ergo reliquum quod ex ck reliquo quod ex B K sequale erit. æqualis igitur est вк ipsick. & quoniam fb est æqualis fc, communis autem



FK, duæ BF FK duabus CF FK æquales funt, & basis BK est equalis basi KC; erit angulus e itaque BFK anguloe 5. primi. KFC æqualis, angulus vero BKF angulo FKC. duplus igitur est angulus BFC anguli KFC, & angulus BKC duplus ipfius FK c. eadem ratione, & angulus CFD anguli CFL est duplus: angulus vero CLD duplus anguli CLF. & quoniam circumferentia BC circumferentiæ CD est æqualis, & angulus BFC angulo CFD æqualis f erit. atque est f 27. tertii. angulus quidem BFC anguli KFC duplus: angulus vero DFC duplus ipfius LFC. æqualis igitur est angulus KFC angulo CFL. itaque duo triangula funt FKCFLC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & unum latus uni lateri æquale quod ipsis commune est FC: ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt s, 26. primi. & reliquum angulum reliquo angulo æqualem. recta igitur linea K C est æqualis rectæ CL, & angulus F K C angulo F L C. & quoniam K cest æqualis C L, erit K L ipsius K c dupla. eadem ratione, & HK ipfius BK dupla oftendetur. rurfus quoniam BK oftensa est æqualis ipsi KC: atque est KL quidem dupla kc, HK vero ipsius BK dupla: erit HK ipsi к L æqualis fimiliter & unaquæque iplarum G н G м м L ostendetur æqualis utrique HK KL. æquilaterum igitur est OHKLM pentagonum. dico etiam æquiangulum esse. quoniam enim angulus FKC est æqualis angulo FLC: & ostenfus est angulus HKL duplus ipsius FKC; ipsius vero FLC duplus KLM: erit & HKL angulus angulo KLM æqualis. fimili ratione ostendetur & unusquisque ipsorum KHG HGM GML utrique HKLKLM æqualis. quinque igitur anguli GHK HKL KLM LMG MGH inter se æquales sunt. ergo æquiangulum est GHKLM pentagonum. ostensum autem est etiam æquilaterum esse: & descriptum est circa ABCDE circulum Quod facere oportebat.

#### PROP. XIII. PROBL.

In dato pentagono, quod equilaterum & equiangulum sit circulum describere.

Sit datum pentagonum æquilaterum & æquiangulum ABCDE oportet in ABCDE pentagono circulum descri-49. primi. bere. Secetur uterque angulorum BCD CDE bifariam rectis lineis CF DF; & à puncto r in quo conveniunt inter se cf df ducantur recte lineæ fb fa fe. Quoniam

igitur BC est æqualis CD, communis autem CF, duæ BC CF, duabus DC CF æquales funt, & angulus BCF est æqualis angulo DCF. basis igi-4 primi tur BF basi FD est equalis, & BFC triangulum æquale triangulo D C F, & reliqui anguli reliquis angulis æquales quibus æqualia latera subtenduntur; angulus igitur CBF an-



inter-

gulo CDF æqualis erit. & quoniam angulus CDE anguli CDF est duplus, & angulus quidem CDE angulo ABC equalis, angulus vero CDF angulo CBF æqualis; erit & CBA angulus duplus anguli CBF; ac propterea angulus ABF angulo CBF æqualis. angulus igitur ABC bifariam fectus est recta linea BF. similiter demonstrabitur unumquemque angulorum BAE AED rectis lineis AF FE bifariam sectum esse. à puncto f ad rectas lineas ABBCCD DE EA ducantur

e 12 primi. e perpendiculares FG FH FK FL FM. & quoniam angulus HCF est æqualis angulo KCF; est autem & rectus FHC recto FKC æqualis: erunt duo triangula FHC FKC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale, commune scilicet utrisque Fc, quod uni æqualium angulorum subtenditur. ergo & reliqua latera re-

d 26. primi. liquis lateribus æqualia d habebunt, atque erit perpendicularis f H perpendiculari f K æqualis. similiter ostendetur & unaquæque ipfarum FL FM FG æqualis utrique FH FK. quinque igitur rectæ lineæ FG FH FK FL FM inter se æquales funt. quare centro F intervallo autem unius ipfarum FG FH FK FL FM, circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, & rectas lineas ABBCCDDEEA continget; propterea quod anguli ad GHKLM recti funt. si enim non continget, iled ipfas fecet, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, intra circulum cadet, e 16. tertii. quod absurdum e esse ostensum est. non igitur centro F, &

intervallo uno ipforum punctorum CHKLM circulus deferiptus rectas lineas ABBCCDDEEA fecabit. quare ipfas contingat necesse est. describatur ut GHKLM. In dato igitur pentagono quod est æquilaterum, & æquianguium circulus descriptus est. Quod sacere oportebat.

Cor. Si duo anguli proximi figuræ æquilateræ & æquiangulæ bifecentur, & à puncto in quo coëunt lineæ angulum bifecantes, ducantur rectæ lineæ ad reliquos figuræ angulos, omnes anguli figuræ erunt bifecti.

#### PROP. XIV. PROBL.

Circa datum pentagonum quod æquilaterum & æquiangulum sit, circulum describere.

Sit datum pentagonum æquilaterum & æquiangulum ABCDE. oportet circa pentagonum ABCDE circulum deferibere. Secetur uterque ipsorum BCD CDE angulorum,

bifariam rectis lineis CF FD: & à puncto F in quo conveniunt rectæ lineæ, ad puncta B A E ducantur FB FA FE. & unusquisque angulorum CBA BAE AED rectis lineis BF FA FE bifariam « sectus erit. & quoniam angulus B c D angulo



a Cor. przcedente.

CDE est æqualis; atqui est anguli quidem BCD dimidium angulus FCD, anguli vero CDE dimidium CDF; erit &CFCD angulus æqualis angulo FDC, quare & latus CF lateri FD est æquale b. similiter demonstrabitur & unaquæque ipsa-b 6. primi. rum FB FA FE æqualis unicuique FCFD, quinque igitur rectæ lineæ FAFBFCFD FE inter se æquales sunt. ergo centro F,& intervallo unius ipsarum FAFBFCFD FE, circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta: atque erit descriptus circa pentagonum ABCDE quod æquilaterum est & æquiangulum. describatur, & sit ABCDE. Circa datum igitur pentagonum æquilaterum & æquiangulum circulus descriptus est. Quod sacere oportebat.

#### PROP. XV. PROBL.

In dato circulo bexagonum æquilaterum, & æquiangulum describere.

Sit datus circulus ABCDEF. oportet in circuli ABCD EF hexagonum æquilaterum, & æquiangulum describere. Ducatur 96

Ducatur circuli ABCDEF diameter AD, fumaturque centrum circuli G; & centro quidem D, intervallo autem DG circulus describatur egch, junctze eg cg ad puncta B F

producantur, & jungantur ABBCCD DE EF EA. dico hexagonum ABCDEF. æquilaterum & æquiangulum effe. Quoniam'enim g punctum centrum est ABC DEF circuli, erit GE ipii GD æqualis. rursus quoniam p centrum est circuli EGCH, erit DE æqualis DG: sed GE E ipli GD equalis oftensa est. ergo GE ipli ED est æqualis. æquilaterum igitur est E G D triangulum, ideoque tres ipfius anguli EGD GDE DEG inter se æquales 4 funt, & funt trianguli tres anguli æqua-

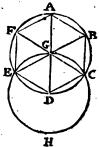

& Cor. s. primi,

6 32 primi les 6 duobus rectis, angulus igitur EGD duorum rectorum tertia pars est. similiter ostendetur & DGC duorum rectorum terria pars, & quoniam recta linea

C G super rectam E B infistens, angulos qui deinceps sunt E G C e 13. Primi CGB duobus rectis æquales e efficit; erit & reliquus CGB tertia pars duorum rectorum. anguli igitur EGD DGC CGB inter se sunt æquales. & qui ipsis ad verticem sunt an-

d 18. primi. guli BGA AGF FGE æquales d funt angulis EGD D'GC CGB. quare sex anguli EGD DGC CGB BGA AGF FGE inter se æquales sunt. sed æquales anguli æqualibus cir-

e 26. tertii. cumferentiis insistunt c. fex igitur circumferentiæ ABBC CD DE EF FA inter se sunt æquales. æquales autem cir-

f 29. tertii. cumferentias æquales f rectæ lineæ fubtendunt. ergo & fex rectæ lineæ inter se æquales sint necesse est, ac propterea æquilaterum est ABCDEF hexagonum. dico & æquiangulum esse, quoniam enim circumferentia A F circumferentias E D est æqualis, communis apponatur circumferentia A B C D: tota igitur FABCD circumferentia æqualis est toti circumferentize EDCBA. & circumferentize quidem FABCD angulus FED insistit, circumferentiz vero EDCBA insistit

g 17. tertii. angulus AFE. angulus igitur AFE angulo DEF est & æqualis. similiter ostendentur & reliqui anguli hexagoni A B C D EF, sigillatim æquales utrique ipsorum AFE FED. ergo æquiangulum est ABCDEF hexagonum. ostensum autem est & æquilaterum esse: & descriptum est circulo ABCDEF. In dato igitur circulo hexagonum æquilaterum, & æquian-

gulum descriptum est. Quod facere oportebat.

Ex hoc manifestum est hexagoni latus, ei que est ex centro circuli æquale esse. & si per puncta ABCDEF contingentes circulum ducamus, circa circulum describetur hexagonum æquilaterum & æquiangulum, consequenter iis quæ in pentagono dicta sunt: & præterea similiter in dato hexagono circulum inscribemus, & circumscribemus. Quod sacere oportebat.

#### PROP. XVI. PROBL.

In dato circulo quindecagonum aquilaterum & aquilaterum & aquilaterum &

Sit datus circulus A B C D. oportet in A B C D circulo quindecagonum æquilaterum & æquiangulum describere. Sit A C latus trianguli quidem æquilateri in ipso circulo A B C D descripti, pentagoni vero æquilateri latus A B. quarum igi-

tur partium est ABCDF circulus quindecim, earum circumferentia quidem ABC, tertia existens circuli, erit quinque; circumferentia vero AB, quæ quinta est circuli, erit trium, ergo reliqua BC est duarum secetur BC bisariam



in puncto E. quare utraque ipfarum BE E C circumferențiarum quintadecima pars est ABCD circuli. si igitur jungentes BE E C, æquales ipsi in continuum rectas lineas in circulo ABCD aptemus, in ipso quindecagonum æquilaterum & æquiangulum descriptum erit. Quod facere oportebat.

Similiter autem iis quæ dicta funt in pentagono, fi per circuli divisiones, contingentes circulum ducamus, circa ipsum describetur quindecagonum æquilaterum & æquiangulum. & insuper dato quindecagono æquilatero & æquiangulo circulum inscribemus, & circumscribemus.

# ELEMENTORUM

LIBER QUINTUS.

### DEFINITIONES.

T.

Pars est magnitudo magnitudinis, minor majoris, quando minor majorem metitur.

11.

Multiplex est major minoria, quando majorem minor metitur.

#### III.

Proportio seu ratio est duarum magnitudinum ejusdem generis, secundum quantitatem, mutua quædam habitudo.

#### IV.

Proportionem habere inter se magnitudines dicuntur, quæ multiplicatæ se invicem superare possunt.

#### ٧.

In eadem proportione magnitudines effe dicuntur, prima ad fecundam & tertia ad quartam, quando prima & tertia æque multiplices, fecundae & quartae æque multiplices, juxta quamvis multiplicationem, utraque utramque, vel una fiperant, vel una æquales funt, vel una deficiunt, inter fecomparatæ.

VI.

Magnitudines quæ eandem proportionem habent, pro portionales vocentur.

Ea magnitudinum Proportionalium definitio culgo apud Interpretes traditur, quam Euclides in Elemento septimo, pro numeris solum posuit. scil.

Magnitudines dicuntur esse proportionales, quando Prima Secundæ & Tertia Quartæ æ-

quemultiplex est, vel eædem partes.

Sed hac definitio Numeris & quantitatibus commensurabilibus tantum competit; Adeoque cum Universalis non sit, reste ab Euclide in boc elemento omnium Proportionalium proprietates tradituro rejicitur; & alia generalis substituitur cuivis magnitudinum speciei congruens. Interim multum laborant Interpretes ut Definitionem bic loci ab Euclide expositam, ex vulgo recepta numerorum Proportionalium definitione demonstrent; sed facilius multo bac ab illa suit quam illa ab bac. Quod sic ostendetur.

Primo Sint A B C D quatuor magnitudines que sunt in eadem ratione; prout in definitione 5th magnitudines in eadem ratione esse exponuntur. Sitque Prima multiplex secunda, dico & tertiam eandem esse multiplicem Quarta. Sit ex gr. A aqualis 5 B. erit C aqualis 5D. Capiatur numerus quilibet v. gr. 2 per quem multiplicitur 5 & productus sit 10: Et magni-

tudinum A & C Prima & Tertia capiantur aquimultiplices

2A 2C. Item magnitudinum B&D Secunda & Quartæ capiantur æquemultiplices 10 B, & 10 D. Et per defin. quintam, si 2 A sint æquales 10 B, erint 2 C. equales 10 D. at quia A est quintuplex ex bypothesi ipsius B, erunt 2A æquales 10 B. unde & 2C æquales 10D. & C æqualis 5D, hoc est erit C quintuplex ipsus D. q. e. d.

2A IOB 2C IOD

Secundo. Si A fit pars quavis ipfius B, erit C eadem pars ipfius D. Nam quia est A ad B, ficut D ad C. cumque A sit pars quadam ipsius B, erit B, multiplex ipsius A; adeoque per priorem casum D erit eadem multiplex ipsius C & proinde C eadem pars erit magnitudinis D ac est A ipsius B.

q. e. d. Tertio. Sit A aqualis quotlibet quarumvis

partium ipsius B. dico & C esse aqualem totidem similium partium ipsius D v. gr. A in se contineat quartam partem ipsius B quinquies; boc est, sit A aqualis & dico & C esse aqualem & D. Nam quoniam A est aqualis & multiplicando utramque per 4, erunt 4A aqualis 5. B. Capiantur itaque aquimultiplices Prima & A: B:: C: D. Tertia scil. 4A & 4C. item a- A: B:: C: D. Lia aquimultiplices Secunda & 4A 5B 4C 5D Quarta scil. 5B 5D. & per definitionem, si 4A sint aquales 5B, erunt 4C aquales 5D. at oftensum est esse 4A aquales 5B. adeoque & 4C aquales erunt 5D, & C aqualis & D. q. e. d.

Universaliter sit A aqualis m B erit C aqualis

nD. multiplicentur enim A & A: B:; C: D C per m. Et B & D per n. A: B:; C: D Et quoniam est A aqua mA nB mC nD lis nB erit m A aqualis nB; & which we may be supplied to the majority of the m

c equalis n. p. q. e. d.

#### VII.

Quando autem æque multiplicium, multiplex quidem primæ luperaverit multiplicem fecundæ, multiplex vero tertiæ non fuperaverit multiplicem quartæ, tunc prima ad fecundam majorem proportionem habere dicitur quam tertia ad quartam.

#### VIII.

Analogia est proportionum similitudo.

#### IX.

Analogia vero in tribus terminis ad minimum conlistit.

#### X.

Quando tres magnitudines proportionales funt, prima ad tertiam, duplicatam proportionem habere dicetur ejus quam habet ad secundam.

#### XI.

Quando autem quatuor magnitudines sunt proportionales, prima ad quartam, triplicatam habere proportionem dicetur ejus quam habet ad secundam, & semper deinceps, una amplius, quoad analogia processerit.

#### XII.

Homologæ, vel fimilis rationis magnitudines, dicuntur antecedentes quidem antecedentibus, consequentes vero consequentibus.

#### XIII.

Alterna seu permutata ratio est sumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

#### XIV.

Inversa ratio est sumptio consequentis ut antecedentis, ad antecedentem, ut ad consequentem.

#### XV.

Compositio rationis est sumptio antecedentis una cum consequente, tanquam unius, ad ipsam consequentem.

#### X V.1.

Divisio rationis est sumptio excessus quo antecedens superat consequentem, ad ipsam consequentem.

3 XVII

#### XVII.

Conversio rationis est sumptio antecedentis ad excellum quo antecedens ipsam consequentem superat.

#### XVIII.

Ex sequo five ex sequalitate ratio est, cum plures magnitudines extiterint, & aliæ ipsis numero sequales, que bine sumantur & in eadem proportione, sueritque ut in primis magnitudinibus prima ad ultimam, ita in secundis magnitudinibus prima ad ultimam: vel aliter, est sumptio extremarum per subtractionem mediarum.

#### XIX.

Ordinata proportio est, quando fuerit ut antecedens ad consequentem, ita antecedens ad consequentem; ut autem consequens ad aliam quampiam, ita consequens ad aliam quampiam.

XX.

Perturbata vero proportio est, quando tribus existentibus magnitudinibus, & aliis ipsis numero æqualibus, fuerit ut in primis magnitudinibus antecedens ad consequentem, ita in secundis magnitudinibus antecedens ad consequentem, ut autem in primis magnitudinibus consequens ad aliam quampiam, ita in secundis alia quæpiam ad antecedentem.

#### AXIOMATA.

I.

Ejusdem five æqualium æque multiplices inter se æquales funt.

#### II.

Quarum eadem æque mukiplex est, vel quarum æquales sunt æque multiplices, & ipsæ inter se sunt æquales.

#### PROPOSITIO I. THEOREMA.

Si fuerint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singulæ singularum æque multiplices, quotuplex est una magnitudo unius, totuplices erunt & omnes omnium.

Sint quotcunque magnitudines A B C D, quotcunque magnitudinem E F, æqualium numero, lingulæ lingularum æque

mui-

multiplices. dico quotiplex est A B ipsius E, totuplices esse & A B CD simul ipsarum E F simul. Quoniam enim A B zeque multiplex est ipsius E, ac CD ipsius F; quot magnitudines funt in AB æquales ipli E, tot erunt & in CD æquales ipli F. dividatur A B quidem in partes ipfi E æquales, quæ fint AGGB; & CD dividatur in partes æquales ipsi F, videlicet CH HD. erit igitur multitudo partium CHHD æqualis multitudini iplarum AG GB. & quoniam AG est erqualis E, & CH erqualis F; erunt & AG CH æquales ipsis E F. eadem ratione quoniam GB est æqualis E, & HD ipsi F; erunt GB HD æquales ipsis EF. quot igitur sunt in AB sequales ipli E, tot funt & in AB CD requales ipsis RF. ergo quotuplex est AB ipfius E, totuplices erunt & AB CD fimul iplarum B F simul. Si igitur fuerint quotcun- D que magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singulæ singularum æque multiplices, quotuplex est una magnitudo unius, totuplices erunt &

#### PROP. II. THEOR.

omnes omnium. Quod demonstrare oportebat.

Si prima secunda aque multiplex fuerit ac tertia quarta, fuerit autem & quinta secunda aque multiplex ac sexta quarta; erit etiam composita prima cum quinta secunda aque multiplex ac tertia cum sexta quarta.

Sit prima AB secundæ c zeque multiplex, ac tertia DF

quartz F. fit autem & quinta B.G. fecundæ C æque multiplex, ac fexta EH quartæ F. dico & compositam primam cum quinta scil. A.G. fecundæ C æque multiplicem esse, ac tertiam cum sexta sc. DH quartæ F. Quoniam enim A.B.æque multiplex ess c, ac DE ipsius F; quot magnitudines sunt in A.B.æquales



c, tot erunt & in DE equales F. eadem ratione & quot funt in BG equales c, tot & in EH erunt equales F. quot igitur funt in tota AG equales c, tot erunt & in tota DH equales F. ergo quotuplex est AG ipsius c, totuplex est & est AG ipsius c, totuplex est

DH ipfius F. & composita igitur prima cum quinta AG se cundæ cæque multiplex erit, ac tertia cum sexta DH quartæ F: quare si prima secundæ æque multiplex suerit, ac tertia quartæ, fuerit autem & quinta secundæ æque multiplex, ac sexta quartæ; erit composita quoque prima cum quinta æque multiplex secundæ, ac tertia cum sexta quartæ. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. TII. THEOR.

Si prima secundæ æque multiplex fuerit ac tertia quartæ; sumantur autem æque multiplices primæ & tertiæ; erit &, ex æquali, sumptarum utraque utriusque æque multiplex, altera quidem secundæ, altera vero quartæ.

Sit prima A secundæ B æque multiplex ac tertia c quartæ

D: & sumantur ipsarum A c æque multiplices E F GH. dico

EF æque multiplicem esse ipsius B, ac G H ipsius B. Quoniam enim EF æque multiplex est ipsius C; quot magnitudines sunt in EF æquales A, tot erunt & in G H æquales Q dividatur EF quidem in magnitudines ipsi A æquales EK KF; GH vero dividatur in



magnitudines æquales c, videlicet G L L H. erit igitur ipsarum EK KF multitudo æqualis multitudini ipfarum GL LH. & quoniam æque multiplex est a ipsius B ac c ipsius D: 2qualis autem Ekipsi A, & GL ipsi C; erit Ek æque multiplex ipfius B, ac GL ipfius D. eadem ratione æque multiplex erit KF iphus B, ac LH iphus D. quoniam igitur prima EK secundæ Bæque multiplex est, ac tertia G L quartæ D; est autem & quinta KF secundæ B æque multiplex ac sexta LH quartæ D: erit & composita prima cum quinta EF, secundæ Bæque multiplex 4, ac tertia cum sexta G H, quartæ D. Si igitur prima secundæ æque suerit multiplex ac tertia quartæ, sumantur autem primæ & tertiæ æque multiplices: erit &, ex æquali, sumptarum utraque utriusque æque multiplex, altera quidem fecundæ, altera vero quartæ. Quod oltendisse oportuit. PRQP,

2. hujus.

#### PROP. IV. THEOR.

Si prima ad secundam eandem babet proportionem quam tertia ad quartam: & æque multiplices primæ & tertiæ ad æque multiplices secundæ & quartæ, juxta quamvis multiplicationem, eandem proportionem babebunt, inter se comparatæ.

Prima A ad secundam B eandem proportionem habeat quam tertia c ad quartam D: & sumantur ipsarum quidem

A c utcunque æque multiplices ef; ipfarum vero bid aliæ utcunque æque multiplices G H. dico E ad G ita esse ut F ad H. Sumantur rurius ipiarum e f æque multiplices k L, & ipíarum G H æque multiplices м n. guoniam igitur E æque multiplex est ipfius A, atque F ipfius C; fumuntur autem ipsarum E F æque multiplices K L: erit K æque multiplex a ipfius A, atque L ipfius c. eadem ratione M æque multiplex erit ipfius B, atque N ipfius D. & quoniam est ut A ad B ita c ad D. sumptæ autem sunt ipsarum A C æque multiplices K L; & ipfarum B D alizamente æque multiplices M W: fi 6 K fuperat м, superabit & Lipsam N; & si æqualis æqualis; & si minor minor. suntque K L quidem ipsarum e r æque multiplices; m n vero iplarum c H alize with the æque multiplices. ut igitur g ad G ita e erit F ad H. quare si prima ad fecundam eandem habeat proportionem quam tertia ad



quartam, & æque multiplices primæ ac tertiæ ad æque multiplices secundæ ac quartæ, juxta quamvis multiplicationem, eandem proportionem habebunt, inter se comparatæ. Quod demonstrare oportebat.

Quoniam igitur demonstratum est si k superat M, & L ipsam N superare; & si æqualis, æqualem esse, & si minor, minorem:

106 ·

minorem: constat etiam si m superarat K, & N superare ipsam L; & si æqualis, æqualem esse; & si minor, minorem; ac es. Deffin. propterea ut G ad E e ita esse H ad F.

> Cer. Ex hoc manifestum est si quatuor magnitudines sint proportionales, & inverse proportionales esse.

#### PROP. V. THEOR.

Si magnitudo magnitudinis æque multiplex sit atque ablata ablata, & reliqua relique aque multiplex erit ac tota totius.

Magnitudo A B magnitudinis CD aque multiplex fit atque ablata A g ablatæ C F. dico & reliquam g B reliquæ F D

æque multiplicem esse atque totam AB totius CD; Quotuplex enim est AE ipsius CF, totuplex fiat & RB ipfius CG. & quoniam AE æque multiplex est of atqué EB ar. hujus. ipsius CG; erit A E zeque multiplex CF, ac AB iplius GF; ponitur autem æque multiplex A E ipsius C F, ac A B ipsius C D. æque multiplex igitur est A B utriusque G F 62. Axiom. CD; ac propterea GF ipli CD est v æqualis. communis auferatur c.f. reliqua igi-

tur G C æqualis est reliquæ D F. itaque quoniam A E æque multiplex est CF, ac EB ipsius CG, estque CG æqualis DF; erit AE æque multiplex CF, ac E B iplius FD. æque multiplex autem ponitur AE ipsius CF, ac AB ipsius CD. ergo EB est æque multiplitation, ac AB iphus CD. & reliqua igitur EB reliquæ FD æque multiplex est, atque tots A B totius C D. Quare si magnitudo magnitudinis seque multiplex sit atque ablata ablatæ, & reliqua reliquæ æque erit multiplex, ac tota totius. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. VR THEOR.

Si duæ magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices sint, & ablata quadam sint earundem æque multiplices, erunt & reliquæ vel eisdem æquales, vel ipsarum æque multiplices.

Duze magnitudines ABCD duarum magnitudinum EF reque multiplices fint, & ablatæ A G C H earundem fint reque multiplices. dico & reliquas GB HD vel ipfis E F æquales effc,

hujus

٠.

effe, vel iplanum seque multiplices. ecqualis E. dico & H D ipfi F elle 2. qualem. ponatur ipti r æqualis c k. & quoniam A G æque multiplex est E ac CHiplius F; eltque GB quidem æqualis E; ck vero sequalis F: erit ab zeque multiplex . E, ac KH ipsius F. seque autem multiplex ponitur A B spalus e, ac od ipiblis f. ergo k H 22- G que multiplex est r, ac c D ipsius r. quoniam igitur utraque iplarum K H CD est æque multiplex F, erit KH æqualis CD. communis auferatur CH. ergo reliqua k c reliquæ HD est æqualis. sed KC est requalis F. & HD igitur ipli r elt æqualis; ideoque GB ipsi E, & HD ipsi F æqualis erit. similiter demonstrabimus si GB multiplex fuerit iphus E, & HD iphus F zeque multiplicem elle. Si igitur duze magnitudines duarum magnitudinum seque multiplices fint, & ablate quedam fint earundem æque multiplices, erunt & reliquæ, vel eisdem æquales, vel ipfarum æque multiplices. Quod demonitrare oportebat.

Sit enim primo CB

A

K

C

A 1. hujus.

G

H

C

G

H

#### PROP. VII. THEOR.

Aquales ad candem candem babent proportionem, & cadem ad aquales.

Sint æquales magnitudines A B, alia autem quævis magnitudo c. dico utramque ipfaram A B

ad c candem proportionem habere: & c ad utramque A B fimiliter candem habere proportionem. Sumandem habere proportionem habere influence all a sumandem habere proportionem. Sumandem habere influence proportionem habere: Sumandem habere influence proportionem. Sumandem habere influence proportionem habere: Sumandem habere: Sumande



dem ipsarum AB æque multiplices: F vero alia utcunque 45.Defin. multiplex ipsius c. erit igitur 4 ut A ad C. ita B ad C. dico insuper c ad utramque ipsarum A B eandem habere proportionem. iisdem enim constructis similiter ostendemus p Ipsi E æqualem esse, si igitur F superat D, ipsam squoque E superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. atque est'r quidem ipsius c multiplex; D E vero alize utcunque æque multiplices ipfarum A B. ergo a ut c ad A, ita erit c ad Æquales igitur ad eandem, eandem habent proportionem, & eadem ad aquales. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. VIII. THEOR.

Inæqualium magnitudinum major ad eandem, majorem babet proportionem, quam minor: & eadem ad minorem, majorem proportionem babet, quam ad majorem.

Sint inæquales magnitudines ABC, & fit AB major. fit alia vero utcunque D. dico AB ad D majorem habere proportionem quam c ad D. & D ad c majorem habere proportionem quam ad AB. Quoniam AB major est quam G

ponatur ipsi c æqualis B E, hoc est AB excedat c per AE. itaque ' A E aliquoties multiplicata major erit quam D. multiplicetur A E quoad fiat major quam D. litque ipsius multiplex FG ipsa D major. quotuplex autem est FG iplius A E, totuplex fiat G H iplius E B. & K iphus C. fumatur etiam iplius D dupla quidem L, tripla P, & fic deinceps una amplius, quoad ea quæ sumitur multiplex ipfius D, fiat prima quæ fit major quam K; fit illa N. fitque M multiplex iphus p proxime minor quam N. quoniam itaque N prima multiplex est ipsius p quæ major est quam K; erit M non ma-

jor quam k, hoc est k non erit minor quam M. & cum æque multiplex sit FG ipsius AE ac GH ipsius EB, erit FG 41. hajus. æque multiplex A E ac F H ipsius A B 4, æque autem multiplex est FG ipsius AE ac K ipsius C, ergo FH æque multiplex est AB, ac K ipsius C; hoc est FH K ipsarum AB & C funt

funt æque multiplices. rursus quoniam G H æque multiplex est ipsius E B ac K ipsius C, estque E B æqualis C erit & G H ipfi K æqualis b. fed K non minor est quam M non igitur G H b I. Axiom. minor erit quam M, sed est F G major quam D, ergo tota hujus. F H major erit quam M & D. Ied M & D simul sunt æquales ipsi N, quia M est multiplex ipsius D ipsi N proxime minor, quare FH major erit quam N. unde cum FH superat N, K vero iplam n non superat, & sunt fh & k æque multiplices ipsarum AB & C, & est N ipsius D alia multiplex ergo AB 7. Defia. ad D majorem rationem habebit quam c ad D. Dico przete-hujus. rea & D ad C majorem habere proportionem, quam D ad A B. iisdem enim constructis similiter oftendemus N superare к, ipsam vero f н non superare. atque est n multiplex ipsius D, & FH K alize utcunque ipsarum A B C zeque multiplices. ergo D ad c majorem proportionem habet c, quam D ad B. Inæqualium igitur magnitudinum major ad eandem majorem habet proportionem, quam minor, & eadem ad minorem majorem proportionem habet, quam ad majorem. Quod oftendere oportebat.

#### PROP. IX. THEOR.

Quæ ad eandem, eandem proportionem habent, inter se æquales sunt; & ad quas eadems eandem habet proportionem, ipsæ inter se sunt æquales.

Habeat enim utraque ipfarum A B ad C eandem proportionem. dico A ipfi B æqualem effe. nam fi non effet æqualis, non haberet a utraque ipfarum A B ad eandem, eandem proportionem. habet autem. æqualis igitur eft A ipfi B. Habeat rurfus C ad utramque ipfarum A B eandem proportionem. dico A æqualem effe ipfi B. nifi enim ita fit, non a habebit c ad utramque A B eandem proportionem. habet autem. ergo A ipfi B neceffario eft æqualis. quæ igitur ad eandem, eandem proportionem habet, æquales inter fe funt: & ad quas eadem, eandem habet proportionem, ipfæ inter fe funt æquales. Quod demonstrare oportebat.

C & 8. hujus.

PROP.

#### Euclidis Elementorum

#### PROP. X. THEOR.

Ad eandem proportionem babentium que majorem proportionem babet, illa major est; ad quam vero cadem majorem habet proportionem, illa minor est.

Habeat enim A ad C majorem proportionem, quam B ad c. dico A quam B majorem esse. si enim non est major, vel æqualis est, vel minor. æqualis autem non est a ipsi B, utraque enim ipíarum A B ad C eandem babe-

TIO.

47. hujus. ret 4 proportionems. atque eandem non habet. non igitur A ipsi B est æqualis. sed 6 8. hujus. neque minor jest quam B; haberet 6 enim A ad c minorem proportionem, quam B. atqui non habet minorem, non igitur A minor est, quam B. oftensum autem est neque esse sequalem. ergo a quam a major crit. habeat rursus c ad n majorem proportionem quam c ad A. dico B minorem esse quam A. si enim non est minor, vel æqualis est, vel major. æqualis utique non est s

ipli A; etenim c ad utramque iplarum A B eandem proportionem a haberet. non habet autem, ergo A ipsi B non est equalis. fed neque major est B quam A; haberet enim c ad B minorem proportionem quam ad A. atqui non habet. non igitur B quam A est major. oftensum autem est ineque equalem esse. ergo B minor erit quam A. Ad eandem igitur

#### PROP. XI. THEOR.

proportionem habentium quæ majorem proportionem habet, illa major est; & ad quam eadem majorem habet proportionem, illa minor est. Quod oportebar demonstrare.

Quæ eidem eædem sunt proportiones, & inter se eædem sunt.

| Sint enim ut A<br>ad f. dico ut A ad | ad b ita c ad d: us<br>b, ita esse e ad f. | t autem c ad p ita k<br>fumantur enim ipfa- |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| G                                    | H                                          | K                                           |
| Δ                                    | C                                          | E                                           |
| В                                    | D                                          | F                                           |
| •                                    | 36                                         | <b>N</b> 7                                  |

rum quidem A C E æque multiplices G H K; ipsarum vero BDF alize accunque seque multiplices LMN. Quoniam igi-

tur est ut A ad B, ita C ad D, & kimpte funt iplarum A C seque multiplices GH, & iplarum B D alise utcunque seque smultiplices L Ma; fi G superat L, & H ipsam M superabit; & fi æqualis, æqualis; & fi minor, minor, rurfus quoniam eft ut c ad D, ita E ad F, & sumptee sunt ipsarum c E æque multiplices H K, iplarum vero D F aliz utcunque zque multiplices MN; fi & H superat M, & tipsam n superabit; & fi & f. Defin. equalis, equalis; & si minor, minor. sed si H superat M, & G superabit L; & si sequalis, sequalis; & si minor minor; quare fig superat L, & K ipsam w superabit; & si æqualis, sequalis; & si minor, minor. & sunt G K quidem ipsarum A E æque multiplices; L N vero ipsarum B F aliæ utcunque æque multiplices. ergo a ut a ad B, ita erit E ad F. Quæ igitur eidem ezdem funt proportiones, & inter se ezdem sunt. Quod oftendiffe oportuit.

#### PROP. XII. THEOR.

Si quotcunque magnitudines proportionales fuerint; ut una antecedentium ad unam consequentium, ita erunt antecedentes omnes ad omnes consequentes.

Sint quotcunque magnitudines proportionales A B C D EF, & ut A ad B, ita fit c ad D, & E ad F. dico ut A ad B, ita esse a c e ad e d f. sumantur enim ipsarum a c e &-

| G | H | K |
|---|---|---|
| A | C | Ē |
|   | D |   |
| T | M | N |

que multiplices G H K, & ipsarum B D F aliæ utcunque æque multiplices L M N. Quoniam igitur ut A ad B, ita est c ad D, & E ad F, & lumptæ funt iplarum quidem A C E æque multiplices G H K, ipfarum vero B D F aliz utcunque zeque multiplices L M N; si \*G superat L, & H ipsam M superabit, 45. Defisi. & K ipsam N; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor, hujus. quare & si G superat L, superabunt & G H K ipsas L M N; & si æqualis, æquales; & si minor, minores. suntque G, & G H K ipfarum a, & A C E æque multiplices, quoniam fi fuerint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singulæ singularum æque multiplices; quotuplex est una magnitudo unius, totuplices b erunt & 6 1, hujus. omnes omnium. Et eadem ratione L & M N ipfarum B, SEBDF funt eque multiplices. est igitur \* ut A ad B, ita

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

A C E ad B D F. Quare si quotcunque magnitudes proportionales fuerint, ut una antecedentium ad unam consequentium, ita erunt antecedentes omnes ad omnes consequentes. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XIII. THEOR.

Si prima ad secundam eandem babeat proportionem quam tertia ad quartam, tertia autem ad quartam majorem proportionem babeat quam quinta ad sextam: 6 prima ad secundam majorem babebit proproportionem quam quinta ad sextam.

Prima enim A ad fecundam B eandem proportionem habeat quam tertia c ad quartam D, tertia autem c ad quartam D majorem habeat proportionem quam quinta E ad fextam F. dico & primam A ad fecundam B majorem proportionem

| M | G | H |
|---|---|---|
| Α | c | E |
| B | D | F |
| N | K | L |

hujus.

hujus.

6 5. Defin.

habere, quam quintam E ad sextam F. Quoniam enim C ad D majorem proportionem habet quam E ad F, funt quædam ipsarum c e æque multiplices, & ipsarum d'e aliæ utcun-47. Defin. que æque multiplices : ut multiplex 4 quidem c superet multiplicem D; multiplex vero E non superet multiplicem F. fumantur. & fint ipsarum c E æque multiplices G H, & ipsarum D F alize utcunque zeque multiplices KL, ita ut G quidem superet K: H vero ipsam L non superet: & quotuplex est g ipsius c, totuplex sit & M ipsius A; quotuplex autem k iphus D, totuplex fit & n iphus B & quoniam est ut A ad B ita C ad D, & sumptre sunt ipsarum A C æque multiplices M G, & ipsarum B D aliæ utcunque æque multiplices N K: si b M superat N, & G ipsam K superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. sed G superat k. ergo & M iplam N superabit. H vero non superat L. suntque MH ipfarum AF æque multiplices, & NL ipfarum BF aliæ utcunque æque multiplices. ergo a ad a majorem proportionem habebit a quam E ad F. Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam; tertia vero ad quartam majorem proportionem habeat quam quinta ad fextam: & prima ad fecundam majorem habebit proportionem quam quinta ad fextam. Quod oftendere oportebat. PROP.

48. hujus.

6 13. hujus.

e 10. hujus,

#### PROP. XIV. THEOR.

Si prima ad secundam eandem babeat proportionem quam tertia ad quartam; prima autem major sit quam tertia, & Jecunda quam quarta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.

Prima enim A ad fecundam B eandem proportionem habeat quam tertia c ad quartam D: major autem sit A quam c. dico & B quam D majorem esse. Quoniam enim A major

est quam c, & alia est utcunque magnitudo B, habebit 4 A ad B majorem proportionem quam c ad B; fed ut A ad B ita c ad D. ergo & c ad D majorem habebit proportionem quam c ad B. ad quam vero eadem majorem proportionem habet, illa minor est. quare D est minor quam B, ac propterea B quam D major erit. similiter demonstrabimus & fi A sequalis sit ipsi c, & B ipsi D esse se-

qualem; & si A sit minor quam c, & B quam D minorem esse. Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam; prima autem major sit quam tertia, & secunda quam quarta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Quod demon-Arare oportebat.

PROP. XV. THEOR.

Partes inter se comparatæ eandem habent proportionem quam habent earum æque multiplices.

Sit enim AB æque multiplex c, ac DE ipsius F. dico ut cad F, ita esse A B ad DE. Quoniam enim æque multiplex est AB ipsius c; ac de ipfius f; quot magnitudines funt in AB eequales ipsi c, totidem erunt & in D E æquales F. dividatur AB in magnitudinės ipli c zequales, quz fint AGGHHB; & DE dividatur in magnitudines æquales 15, widelicet in DKKLLE; erit igitur iplarum ag gh hb multitudo æqualis multitudini DK KL LE. & quoniam æquales funt AG GH HB, funtque DK KL



#### Euclidis Elementorum

67. hujus. LE inter se æquales; ut AG ad DK, ita erit GH ad KL, & 12. hujus. HB ad LF. atque erit b ut una antecedentium ad unam consequentium, ita omnes antecedentes ad omnes consequentes: est igitur ut AG ad DK, ita AB ad DE. sed AG ipsi C est æqualis, & DK ipsi F. ergo ut C ad F, ita erit AB ad DE. Partes igitur inter se comparatæ eandem habent proportionem quam habent easum æque multiplices; Quod ostendendum suit.

#### PROP. XVI. THEOR.

Si quatuor magnitudines proportionales fuenint, & permutatæ proportionales erunt.

|              | our day of magnitudines brobottomeres was c 12 mas            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
|              | que ut A ad B, ita c ad D. dico & permutatas proportio-       |
|              | nales elle, videlicet ut A ad C, ita elle B ad D. Sumantur e- |
|              | nim ipfarum qui-                                              |
|              | dem A B æque mul-                                             |
|              | tiplices E F, ipfarum A C                                     |
| ٠,           | vero c D aliæ utcun-                                          |
|              | que æque multipli-                                            |
|              | ces G H. & quoniam F                                          |
|              | æque multiplex est E ipsius A, ac F ipsius B: partes autem    |
| a 15. hujus. | inter se comparate eandem habent 4 proportionem quam          |
|              | habent earum æque multiplices; erit ut A ad B ita E ad F. ut  |
| 6 11. hujus. | autem A ad B ita C ad D. ergo & ut C ad D ita b E ad F.       |
|              | rursus quoniam G H sunt ipsarum C D æque multiplices,         |
|              | partes autem eandem proportionem habent, inter se compa-      |
|              | ratze quam habent earum zeque multiplices; erit a ut C ad D   |
|              | ita G ad H. fed ut c ad D ita E ad F. ergo & ut E ad F        |
| c 14. hujus. | ita G ad H. quod si quatuor magnitudines proportionales       |
| • •          | fint, prima autem major clit quam tertia, & iecunda quam      |
|              | quarta major crit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.  |
| •            | si igitur e superat g, & f ipsam h superabit; & si æqualis,   |
|              | æqualis; & si minor, minor; suntque E F ipsarum A B æque      |
| d 5. Def.    | multiplices, & C H ipsarum C D alize utcunque æque mul-       |
| •            | tiplices, ergo d ut A ad C ita erit B ad D. Si igitur quatuor |
|              | magnitudines proportionales fuerunt, & permutatæ propor-      |
| •            | tionales erunt. Quod ostendere oportebat.                     |
|              |                                                               |

#### PROP. XVII. THEOR.

Si composita magnitudines sint proportionales, & divisa proportionales erunt.

Sint compositae magnitudines proportionales AB BE CD DF. hoc est ut A E ad BE, ita sit C D ad DF. dico etiam divisas proportionales esse, videlicet ut AE ad EB ita esse CF ad FD. sumantur enim ipsarum quidem AE EB CF FD

eque multiplices GH HK LM MN, ipfarum vero EB FD alize utcunque eque multiplices KX NP. Quoniam eque multiplex est GH ipsius AE, ac HK ipsius EB; erit \* GH ipsius AE exque multiplex, ac GK ipsius AB. exque multiplex, ac GK ipsius AB. exque autem multiplex est GH ipsius AB, ac LM ipsius CF. ergo GK exque multiplex est AB, ac LM ipsius CF. rursus quoniam exque multiplex est LM ipsius CF, ac MN ipsius FD; erit \* LM exque multiplius F

H B D M A 1. hujus.

tiplex CF, ac LN ipfius CD. fed seque multiplex erat LM ipfius c F, ac G K ipfius A B. æque igitur multiplex est G K ipfius AB, ac LN ipfius CD. quare GK LN ipfarum AB CD æque multiplices erunt. rurfus quoniam æque multiplex est HK ipfius EB, ac MN ipfius FD: est autem & KX ipfius EB æque multiplex, ac n p ipsius FD; & composita if x ipsius EB æque multiplex est bac MP iphus FD. quare cum fit b 2. hujus. ut AB ad BE, ita CD ad DF; & sumptee fint ipsarum quidem AB CD æque multiplices GK LN, ipsarum vero EB FD alize utcunque zeque multiplices HX MP: fi GK fu-c, Def. perat Hx, & LN fuperabit MP; & fi zequalis, zequalis; & fi hujus. minor, minor. superet igitur G K ipsam H X, communique ablata HK, & GH ipfam KX fuperabit. fed fi GK fuperat HX, & LN superat MP; itaque superat LN ipsam MP: communique м n ablata, & L м superabit n p. quare fi G н superat кх, & Lм ipfam NP superabit. similiter demonstrabimus & fightit equalis KX, & LM ipfind effe equalem; & fi minor, minorem. funt autem GH LM ipfarum AE CF æque multiplices, & iplarum E B F D alize utcunque zeque multiplices KX N P. ergo cut A E ad E B ita erit CF ad FD. Si igitur compositæ magnitudines sint proportionales, & divilse proportionales erunt. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XVIIL THEOR.

Si divisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt.

Sint divisæ magnitudines proportionales AREBCFFD: hoc est ut A E ad E B, ita C F ad F D. dico etiam compositas

proportionales esse, videlicet ut AB ad BE, ita esse CD ad DF. Si enim non est ut AB ad BE, ita CD ad DF; erit ut AB ad BE, ita CD vel ad minorem quam FD, vel ad majorem. sit primo ad minorem, nempe ad DG. & quoniam est ut AB ad BE, ita CD ad DG, compositæ, magnitudines sunt proportionales; ergo & divise proportionales # 17. hujus. erunt 4. est igitur ut AE ad EB, ita CG ad GD. ponitur autem ut AE ad EB, ita CF ad

bir hujus. FD. quare & but CG ad GD, ita CF ad FD.

at CG prima major est quam tertia CF. ergo & secunda c 14. hujus. DG quam quarta DF major cerit. fed & minor, quod fieri non potest. Non igitur est ut AB ad BE, ita CD ad DG. similiter oftendemus neque esse ad majorem quam DF. ad ipsam igitur DF sit necesse est. Quare si divisæ magnitudines fint proportionales, & compositæ proportionales erunt. Quod oportebat demonitrare.

#### PROP. XIX. THEOR.

Si fuerit ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam: & reliqua ad reliquam erit ut tota ad totam.

Sit enim ut tota AB ad totam CD, ita ablata AE ad ablatam CF. dico & reliquam EB ad reliquam FD ita esse ut tota AB ad totam CD. Quo-

niam enim est ut tota A B ad totam C D, ita a 16. hujus. A E ad CF. & permutando erit a ut A B ad AE, ita CD ad CF. quoniam compositæ magnitudines funt proportionales, & divise

6 17. hujus. proportionales erunt 6, ut igitur BE ad EA, ita DF ad FC: rursusque permutando ut 4 BE ad DF, ita E A ad F C. fed ut E A ad CF. e 11. hujus. ita polita est A B ad C D. & reliqua e igitur

EB erit ad reliquam FD, ut tota AB ad totam CD. Quare si fuerit ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam erit ut tota ad totam. Quod demonstrare oportebat.

E

Cor. Si quatuor magnitudines proportionales fint, per conversionem rationis proportionales erunt. Sit enim ut AB ad BE, ita CD ad DF, erit permutando AB ad CD, ita BE ad DF. quare cum est tota AB ad totam CD, ut ablata BE ad ablatam DF, erit & reliqua AE ad reliquam CF, ut tota AB ad totam CD. quare rursus permutando & invertendo erit ut AB ad AE, ita CD ad CF. quod est per conversionem rationis.

#### PROP. XX. THEOR.

Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, que bine sumantur in eadem proportione: ex æquali autem prima major sit, quam textia; & quarta quam sexta major crit; & si equalis, equalis; & si minor, minor.

Sint tres magnitudines A B C, & aliæ ipsis numeró æquales D E F; binæ sumptæ sint in eadem proportione: sitque

ut A ad B, ita D ad E, & ut B ad C, ita E ad F: ex æquali autem major fit A quam C. dico & D quam r majorem esse; & si æqualis, æqualem; & fi minor, minorem. Quoniam enim A major est quam c, alia vero est utcunque B, & major ad eandem majorem habet a proportionem quam minor; habebit A ad B majorem proportionem quam c'ad B. sed ut A ad B, ita D ad E; & invertendo ut c ad B, ita F ad E. ergo & D ad E majorem habet proportionem quam F ad E. ad candem vero proportionem ha-Bentium quæ majorem habet proportionem, illa major 6 est. major igitur est D quam F. similater oftendemus & si A sit æqualis c, & D ipfi F requalem effe; & fi minor, minorem. Si igitur tres magnitudines fuerint, & alize ipfis

numero æquales, quæ binæ fumantur, & in eadem proportione: ex æquali autem prima major sit quam tertia; & quarta quam sexta major erit; & si zqualis, zqualis; & si

minor, minor. Quod ostendere oportebat.

🚜 8. hujus. 6 10. hujus.

PROP

#### PROP. XXI. THEOR.

Si fint tres magnitudines, & alia ipsis numero aquales, qua bina sumantur & in eadem proportione; fit autem perturbata carum analogia: & ex aquali prima major sit quam tertia; & quarta quam sexta major erit; & si aqualis, aqualis; & si minor, minor.

Sint tres magnitudines proportionales A B C, & alize ipsis numero æquales D E F, binæ sumptæ & in eadem proportione. sit autem perturbata earum analogia,

videlicet ut A quidem ad B, ita E ad F; ut vero B ad C, ita D ad E; & ex æquali A major fit quam c. dico & D quam r majorem esse; & si æqualis, æqualem; & si minor, minorem. Quoniam enim major est a quam a 8. hujus. c, alia vero est B; habebit a A ad B majorem proportionem quam c ad B. sed ut A ad B. ita E ad F: & invertendo ut c ad B, ita E ad D. quare & g ad f majorem habebit proportionem quam E ad D. ad quam vero eadem majorem proportionem habet illa mi-Fro. hujus, nor est 6. minor igitur est F quam D; ac propterea D quam F major erit. similiter ostendemus & si A sit æqualis C, & D ipsi F , esse æqualem; & si minor, minorem. Si igitur fint tres magnitudines, & aliæ ipfis æquales numero, quæ binæ fumantur & in ea-

dem proportione; fit autem perturbata earum analogia: & ex æquali autem prima major fit quam tertia; & quarta quam fexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXII. THEOR.

Si sint quotcunque magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportione; & ex æquali in eadem proportione erunt.

Sint quotcunque magnitudines A & C, & aliæ ipsis numero æquales D E F, binæ sumptæ in eadem proportione, hoc est ut A quidem ad B, ita D ad E, ut autem B ad C, ita E ad ad F. dico & ex æquali in eadem proportione esse, ut A ad C, ita D ad F. sumantur enim ipsarum quidem A D æque multiplices G H; ipsarum vero B E aliæ utcunque æque multiplices

hujus.

6 20. hujus.

plices KL, & ipfarum CF alize utcomque seque multiplices

MN. Quoniam igitur est ut a ad B, its D ad E, & sumptee sunt iplarum AD zeque multiplices С н, & ipfarum в e alize utcunque seque multiplices k L; erit ut • G ad K, its H ad L. eadem quoque ratione erit ut k ad M, its L ad N. St cum fint tres magnitudines G K M, & alize iplis G H M mamero equales H L N, binae fumpue & in eadem proportione; ex aequali b fi G superat M, & H ipfam n superabit; & si æqualis, equalis; & si minor, minor. funtque G H iplarum A D æque multiplices, & M N ipfarum C F alize utcunque zeque multiplices. ut igitur A ad c, ita erit c b ad

F. Quare si fint quotcunque magnitudines, & alize ipsis nu- c Def. 5. mero zequales, quæ binæ sumantur in eadem proportione, hujus. & ex zequali in eadem proportione erunt. Quod demon-

strare oportebat.

#### PROP. XXIII. THEOR.

Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis numero æqua-

les, que bine sumantur in cadem proportione; sit autem perturbata carum analogia: & ex equali in cadem proportione crunt.

Sint tres magnitudines A B C, & alize ipfis numero zequales, bimze A fumptze in eadem proportione, D B B; fit autem perturbata earum analogia, hoc est fit ut A ad B, ita E ad F, & ut B ad C, ita D ad E. dico ut A ad C, ita esse D ad E. dico ut A ad C, ita esse D ad E. Sumantur ipsarum quidem A B D zeque multiplices G H L: ipsarum vero C E F alize utcunque zeque multiplices K M N. & quoniam G H zeque multiplices funt ipsarum A B, partes autem eandem habent proportionem

autem eandem habent proportionem quain habent eque
H 4 ipfa-

a 15. hujus, ipsarum multiplices: erit a ut A ad B, ita G ad H. & simili ratione ut B ad F, ita M ad N. atque est ut A ad B, ita B ad 611. hajus. F. ut 6 igitur G ad H, ita M ad N. rurfus quoniam est ut B ad C. ita D ad E, & sumptæ sunt ipsarum B Dæque multiplices H L, ipsarum vero c E aliæ utcunque æque multiplices K M: erit ut H ad K, ita L ad M. oftenfum autem est & ut G ad H, ita esse M ad N. quoniam igitur tres magnitudines proportionales sunt GHK, & alize ipsis numero requales LMN, binæ sumptæ in eadem proportione, estque ipsarum perturbata e 21. hujus. analogia; ex æquali, fi e G superat K, & L ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. sunt autem G L ipsarum A D æque multiplices: & K N æque multiplices ipsarum c f. ut igitur A ad c, ita erit D ad f. Quaresi fuerint tres magnitudines, & aliæ ipfis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportione, sit autem perturbata earum analogia; & ex æquali in eadem proportione erunt. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXIV. THEOR.

Si prima ad secundam eandem babeat proportionem, quam tertia ad quartam; babeat autem & quinta ad secundam proportionem eandem, quam, sexta ad quartam: & composita prima cum quinta ad secundam eandem proportionem babebit, quam tertia cum sexta ad quartam.

Prima AB ad secundam c eandem habeat proportionem,

H

quam tertia DE ad quartam F. habeat autem & quinta BG ad fecundam C proportionem eandem quam fexta EH ad quartam F. dico & compositam primam cum quinta AG ad fecundam C eandem proportionem habere, quam tertiam cum fexta DH ad quartam F. Quoniam enim est ut BG ad C, ita EH ad F; erit invertendo ut C ad BG, ita F ad EH. & quoniam ut AB ad C, ita est DE ad F: ut autem C ad BG, ita DE ad EH; erit ex æquali ut AB ad BG, ita DE ad EH. quod cum divisæ magnitudines sint proportionales, & composita proportionales be erunt. ut igitur

AG ad GB, ita est DH ad HE. sed & A C D F

shypoth. ut GB ad C, ita HE ad F. ergo, ex sequali, ut AG ad C, ita

erit

erit n H ad F. Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam: habeat autem & quinta ad secundam proportionem eandem quam sexta ad quartam: & composita prima cum quinta ad secundam eandem proportionem habebit quam tertia cum sexta ad quartam. Quod ostendere oportebat.

#### PROPKAV. THEOR.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, maxima ipsarum & minima, duabus reliquis majores erunt.

Sint quatuor magnitudines proportionales ABCDEF; & fit ut AB ad CD, ita E ad F. fit autem maxima ipfarum AB

& F minima. dico A B & F iplis C D B E majores esse. ponatur enim ipsi quidem E æqualis A G; ipli vero F æqualis c H. Quoniam igitur est ut A B ad G CD, ita E ad F: estque AG æqualis E, & CH æqualis F; erit ut AB ad DC, ita A G ad C H. & quoniam ut tota AB ad totam CD, ita ablata AG ad ablatam сн; & reliqua св ad reliquam HD erit 4 ut tota AB ad AD totam. major autem est AB quam CD, ergo & GB quam HD major erit. quod cum AG fit æqualis ipfi E, & CH iph f; erunt a g & f iph c H & e æquales. fi autem inæqualibus æqualià addantur, tota inæqualia erunt. ergo

D | is 19. hajus.

GBHD inæqualibus existentibus, quippe cum GB sit major, si ipsi quidem GB addantur AG & F, ipsi vero HD addantur CH & E: sient AB & F, ipsi CD & E necessario majores. Si igitur quatuor magnitudines suerint proportionales, maxima ipsarum & minima, duabus reliquis majores erunt. Quod demonstrare oportebat.

EUCLIDIS

# **EUCLIDIS**

# ELEMENTORUM

LIBER SEXTUS.

## DEFINITIONES.

I.

Imiles figuræ rectilineæ funt quæ & fingulos angulos æquales
habent, & circa æquales angulos latera proportionalia.



II.

Reciprocæ figuræ funt quando in utraque figura antecedentes,& confequentes rationum fuerint termini.



III.

Extrema ac media ratione secari recta linea dicitur, quando sit ut tota ad majus segmentum, ita majus segmentum ad miaus,

IV.

Altitudo cujulque figuræ est linea perpendicularis, quæ à vertice ad basim ducitur.



V.

Ratio ex rationibus componi dicitur, quando rationum quantitates inter se multiplicate, aliquam efficiunt rationem.

#### PROPOSITIO. I.

#### THEOREMA.

Triangula, & parallelogramma que candem habent altitudinem, inter se sunt ut bases.

Sint triangula quidem ABC ACD, parallelogramma vero ECCF, quae candem habeant altitudinem, videlicet perpendicularem à puncto A ad BD ductam. dico ut basis BC ad CD basim, ita esse triangulum ABC ad triangulum ACD, &c parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. produca-

tur BD ex utraque parte ad puncta HL, & ipfi quidem B c bafi æquales quotcunque ponantur BG GH, ipfi vero bafi CD ponantur quotcunque æquales DK KL, & AG AH AK AL jungantur. Quomiam igitur CB BG GH in-



ter se aquales sunt, erunt oc triangula a HG AGB ABC inter a se aqualia. ergo quotuplex est basis HC ipsius BC a 38.primi, basis, totuplex est AHC triangulum trianguli ABC. eadem ratione quotuplex est LC basis ipsius basis CD, totuplex est oc triangulum ALC ipsius ACD trianguli: & si æqualis est HC basis basi CL, & triangulum AHC triangulo ALC est aequale: & si basis HC basim CL superat, & triangulum AHC superabit triangulum ALC: & si missor, minus. quatuor igitur magnitudinibus existentibus, videlicet duabas basibus BC CD, & duodus triangulis ABC ACD, sumpta sum aque multiplicia basis quidem BC, & ABC trianguli, videlicet

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

videlicet basis HC, & AHC triangulum: basis vero CD, & trianguli ACD, alia utcunque æque multiplicia, nempe CL basis, & ALC triangulum; atque ostensum est si HC basis

basim CL superat, & triangulum AHC superare triangulum ALC; & si æqualis, æquale; & si minor, minus. est igitur but BC basis ad basim CD, ita triangulum ABC ad ACD triangulum. & quoniam trianguli



r. primi. ABC duplum est parallelogrammum EC, & trianguli ACD parallelogrammum FC
duplum e, partes autem cum pariter multiplicibus eandem
inter se proportionem habent: igitur ut ABC triangulum ad
triangulum ACD, ita parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. quoniam igitur ostensum est ut basis BC ad CD
basim, ita esse ABC triangulum ad triangulum ACD; ut autem ABC triangulum ad triangulum ACD; ut autem ABC triangulum ad triangulum ACD; ut autem ABC triangulum ad triangulum ACD; ut au-

basim CD, ita parallelogrammum; erit d ut BC basis ad basim CD, ita parallelogrammum EC ad FC parallelogrammum. Quare triangula & parallelogramma quae eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. II. THEOR.

Si uni laterum trianguli parallela quædam reeta lines ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius trianguli latera. & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones conjungit reeta linea, reliquo trianguli lateri parallela erit.

Trianguli enim ABC uni laterum BC, parallela ducatur DE dico ut DB ad DA, ita esse CE ad EA. jungantur BE CD a 37. primi triangulum igitur BDE triangulo CDE est a zequale, in eadem enim sunt basi DE, & in eistem DF & BC parallelis; aliud autem triangulum est ADE: sed zequalia ad idem eandem 67. quinti habent 6 proportionem; ergo ut triangulum BDE ad triangulum ADE, ita est CDE triangulum ad triangulum ADE, ita est BD ad DA; nam cum eandem altitudinem habeant, videlicet perpendicularem à puncto E ad AB ducam, inter se sunt ut bases. & ob eandem causam ut CDE triangulum ad triangulum ADE, ita CE ad EA. & igitur ut BD ad DA; des quinti ita est de E ad EA. & igitur ut BD ad DA;

6 Def. '5.

**q**uinti.

proportionaliter secta sint, i. e. ut BD ad DA, ita sit CE add E A; & jungatur D E. dico D E ipsi B C parallelam esse. iisdem constructis, quoniam ess

effe. iissem constructis, quoniam est ut BD ad DA, ita ce ad EA; ut autem BD ad DA, ita cest BDE triangulum ad triangulum ADE; & ut ce ad EA, ita cDE triangulum cad triangulum ADE, erit ut triangulum BDE ad triangulum ADE, ita cDE triangulum ad triangulum ADE, quod cum utrumque triangulum ADE cDE ad triangulum ADE eandem habeat proportionem; erit BDE triangulum striangulo CDE æquale; & sunt in eadem basi DE. æquala autem triangula, & in ea-



DE ipfi BC parallela est. Si igitur uni laterum trianguli parallela quædam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius trianguli latera. & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones conjungit recta linea reliquo trianguli lateri parallela erit. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. III. THEOR.

Si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta linea secet etiam basim; basis partes eandem proportionem babebunt, quam reliqua trianguli latera. O si basis partes eandem proportionem babeant, quam reliqua trianguli latera; qua à vertice ad sectionem ducitur recta linea, trianguli angulum bifariam secabit.

Sit triangulum ABC, & fecetur angulus BAC bifariam 4 9. primi. recta linea AD. dico ut BD ad DC, ita esse BA ad AC du-.

catur per c ipfi D A parallela b ce, & producta B A conveniat cum ipfa in E puncio. Quoniam igitur in parallelas A D E C incidit recta linea quædam A C, erit c A C E angulus angulo C A D æqualis: sed C A D angulus ponitur æqualis angulo B A D.

6 31.prjmi.

e 29. primi.

nitur æqualis angulo BAD. ergo & BAD ipfi ACE angulo æqualis erit. rurfus quoniam in parallelas AD BC recta linea

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

linea BAE incidit, exterior angulus BAD æqualis est cinter riori AEC. oftensus autem est & angulus ACE angulo BAB æqualis. ergo & ACE ipsi ABC æqualis erit : ac propteres.

46. primi. latus A E æquale 4 lateri A C. & quoniam uni laterum trian-

guli BCE, videlicet ipfi EC , 2. hujus. parallela ducta est AD; erit 4 ut BD ad D C, ita B A ad A E; equalis autem est A E ipsi A C. f 7. quinzi. est igitur f ut B D ad D C, ita BA ad Ac. Et fift ut BD ad

1.26

DC, ita BA ad AC, & AD jungatur. dico angulum B A C bifariam sectum esse recta linea A D. iisdem enim constructis, quoniam est ut BD ad DC, ita BA ad AC; sed & ut

2 2. hujus. BD ad DC, ita & BA ad AB, etenim uni laterum trianguli BCE, videlicet ipli BC parallela ducta est AD, erit & ut BA ad AC, its BA ad AE. ergo AC est sæqualis AE, ac propterea & angulus A E C angulo E C A æqualis. 1ed angulus quidem AEC est sequalis hangulo exteriori BAD; anh 29. primi. gulus vero ACE sequalis h alterno CAD. quare & BAD angulus ipsi CAD æqualis erit. angulus igitur BAC bifariam sectus est recta linea AD. Ergo si trianguli angulus bifariam fecetur, fecans autem angulum recta linea etiam bafim fecet; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera. & si basis partes eandem proportionem habeant, quam reliqua trianguli latera; quæ à vertice ad fectionem ducitur recta linea, trianguli angulum bifariam secabit. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. IV. THEOR.

Aquiangalorum triangulorum latera que circum equales angulos sunt, proportionalia sunt; & homologa, sive ejusdem rationis sunt latera que equalibas angulis lubtenduntur.

Sint requiringula triangula ABC DCE, que angulum quidem ABC angulo DCE, angulum vero ACB angulo DEC equalem habeant, & præterea angulum BAC angulo CDE dico triangulorum ABC DCE proportionalia effe les tera quæ funt circa æquales angulos; & homologa, five ejusdem rationis latera esse que æqualibus angulis subtenduntur. ponatur BC in directum ipsi CE. Et quonismo. 17.primi anguli ABC ACB duabus rectis minores a fant, æqualis su-tem est angulus ACB angulo DEC; cruat ABC DEC anguli

c 28. primi.

guli duobus rectis minores: quare B A B D productie inter se convenient 6; producantur, & convenient in puncto F. 6 12. axis-& quoniam angulus D C E est exqualis angulo A B C; erit primi.

BF ipfi DC parallela. rurfus quoniam æqualis est angulus ACB angulo DEC, parallela e erit AC ipfi FE. parallelogrammum igitur est
FACD; ac propterea FA
quidem est dæqualis. & quo-



niam uni laterum trianguli FBE, videlicet iph FE, parallela d 34.primi. ducta est AC; erit e ut BA ad AF, ita BC ad CE. acqualise 2. hujus. autem est AF iph CD. ut igitus BA ad CD. ita BC ad CE, Sc permutando ut BA ad BC ita CD ad CE. sursus quomiams CD parallela est BF, erit e ut BC ad CE, ita FD ad DE. sed 7. quinti. FD est acqualis AC. ergo ut fBC ad CE, ita AC ad DE. permutando igitur, ut BC ad CA ita CE ad ED. itaque quomiams oftensum est, ut AB ad BC ita DC ad CB, ut autem BC ad CA ita CE ad ED: esit s ex acquali; ut BA ad AC ita CD ads 21 quinti. DE. Æquiangulorum igitur triangulorum proportionalia sint latera quae circum acquales angulos. Et homologa, five ejusdem rationis, latera suat quae acqualibus angulis subtenduntur. Quod demonstrate oportebat.

#### PROP. V. THEOR.

Si duo triangula latera proportionalia habeant, aquiangula erunt triangula, & aquales habebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur.

Sint duo triangula ABC DEF, quæ latera proportionalia habeant, hoc est, sit ut AB quidem ad BC, ita DE ad EF: ut autem BC ad CA, ita EF ad FD: & adhuc ut BA ad AC,

autem BC ad CA, ita EF ad ita ED ad DF. dico triangulum ABC triangulo DEF sequiangulum effe, & æquales habere angulos quibus homologa latera fubtenduntur, angulum quidem ABC angulo DEF, angulum vero BCA angulo EFD, &



præterea angulum BAC angulo EDF. Constituatur enim 4 23.primi. ad rectam lineam EF, & ad puncta in ipsa EF, angulo quidem ABC æqualis angulus FEG; angulo autem BCA angulus

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM 128

gulus EFG. quare reliquus BAC angulus & reliquo EGF est 6 Cor. 32. equalis. ideoque equiangulum est triangulum ABC trianprimi. gulo EGF. triangulorum igitur ABC EGF proportionalis funt latera quæ æqualibus angulis fubtenduntur. ergo ut AB e 4. hujus.

ad BC, ita GE ad EF. fed ut AB ad BC, ita DE ad EF. ut igitur De ader, ita de ad

g f. quod cum utraque ipfa. rum DEEG ad EF candem • 9. quinti. proportionem habeat, erit • DE ipfi EG æqualis. Eadem ratione & DF æqualis FG: itaque quoniam DE est æqualis EG; communis autem EF;



duz DE EF duabus GE EF zequales sunt, & basis DF basi FG f 8. primi. æqualis. angulus igitur DEF est æqualis f angulo GEF, & DEF triangulum æquale triangulo GEF, & reliqui anguli reliquis angulis equales, quibus equalia latera fubtenduntur. ergo angulus quidem DEF est æqualis angulo GEF, angulus vero EDF æqualis angulo EGF; & quoniam angulus DEF est æqualis angulo GEF, & angulus GEF angulo ABC, erit & angulus ABC angulo FED æqualis. eadem ratione & angulus A CB æqualis est angulo D F E. & adhuc angulus ad A angulo ad D. ergo ABC triangulum triangulo DEF equiangulum erit. Si igitur duo triangula latera proportionalia habeant, æquiangula erunt triangula; & æquales habebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. VI. THEOR.

Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem babeant, circa æquales autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt triangula, & æquales babebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur.

Sint duo triangula ABC DEF, unum angulum BAC uni angulo EDF æqualem habentia, circa æquales autem angulos latera proportionalia, hoc est, sit ut BA ad AC, ED ad DF. dico triangulum ABC triangulo DEF 25quiangulum esse, & angulum quidem ABC habere 2qualem angulo DEF; angulum vero ACB angulo DFE.
23, primi. Constituatur 4 enim ad rectam lineam DF, & ad puncta in ipsa DF, alterutri angulorum BAC EDF zequalis angulus FDG, angulo autem ACB æqualis DFG. reliquos igitur

igitur ad B reliquo ad G est & zequalis. ergo triangu- 8 Cor. 32. lum ABC triangulo DGF æquiangulum est; ac propterea primi. ut BA ad Ac ita cest GD ad DF: ponitur autem & ut BA c 4. hujus.

ad AC, ita ED ad DF. ut igitur d ED ad DF, ita GD ad DF. quare ED æqualis est · ipsi v c, & communis DF. ergo duæ ED DF duabus GD DF æquales funt & angulus EDF angulo GDF est æqualis; basis igitur B



EF est f æqualis basi FG, triangulumque DEF æquale trian-f4. primi. gulo GDF, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera fubtenduntur. ergo angulus quidem DFG est æqualis angulo DFE; angulus vero ad G angulo ad E. fed angulus DFG sequalis est angulo ACB: & angulus igitur A C B angulo DFE est sequalis. ponitur autem & BAC angulus æqualis angulo BDF. ergo & reliquus qui ad B æqualis est reliquo ad E. æquiangulum igitur est triangulum ABC triangulo DEF. Quare si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem habeant, circa æquales autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. VII. THEOR.

Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem babeant, circa alios autem angulos latera proportionalia, & reliquorum utrumque simul, vel minorem, vel non minorem recto, aquiangula erunt triangula; & æquales babebunt angulos circa quos latera sunt proportionalia.

Sint duo triangula ABC DEF, unum angulum uni angulo æqualem habentia, videlicet angulum BAC angulo EDF equalem, circa alios autem angulos ABC DEF latera proportionalia, ut fit DE ad DF, ficut AB ad BC: & reliquorum qui ad c F. utrumque simul minorem vel non minorem recto. dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum esse; angulumque ABC æqualem angulo DEF, & reliquum videlicet qui ad c reliquo qui ad Fæqualem. Si inæqualis est angulus ABC angulo DBF, unus ipsorum major crit; sit major ABC: & constituatur a ad rectam lineam AB, & ad 423.primi. punctum in ipsa B, angulo DEF æqualis angulus ABG. &

#### Euclidis Elementorum

quoniam angulus quidem A est æqualis angulo pangulus vero ABG angulo DEF: erit reliquus AGB reliquo DFE æquab Cor. 32. lis b. equiangulum igitur est A B G triangulum triangulo DE F.

primi. e 4. hujus. quare ut e AB ad BG, fic DE

130

ad EF: utque DE ad EF, fic d 9. quinti. ponitur AB ad BC. ut igitur AB adBC, fic AB ad BG. quod cum: AB ad utramque BC BG eandem habeat proportionem, erit BC ipli BG æquae 5. primi.

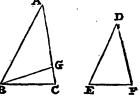

lis 4: ac propterea angulus ad c est æqualis angulo BGC. quare uterque angulorum BCG BGC minor est recto, igitur qui ei deinceps est AGB major est recto. atque oftensus est angulus AGB requalis angulo qui ad F. angulus igitur qui ad F recto major est. atqui ponitur non major: cum c non est major recto, quod est absurdum. non igitur inexqualis est angulus ABC angulo DEF. ergo ipsi est æqualis. est autem & angulus ad A æqualis ei qui ad D. quare & reliquus qui ad c æqualis reliquo qui ad F. æquiangulum igitur est A B C triangulum triangulo DEF. Si igitur duo triangula unum angulum uni angulo equalem habeant, circa alios autem angulos latera proportionalia, & reliquorum utrumque fimul, vel minorem, vel non minorem recto: 2quiangula erunt triangula, & æquales habebunt angulos circa quos proportionalia funt latera. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. VIII. THEOR.

Si in triangulo rectangulo, ab angulo recto ad basim. perpendicularis ducatur; qua ad perpendicularem sunt triangula, & toti, & inter se similia sunt.

Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens angulum BAC: & à puncto A ad BC perpendicularis ducatur

AD. dico triangula ABD ADC toti triangulo ABC, & inter se similia esse. Quoniam enim angulus BAC est æqualis angulo ADB, rectus enim uterque est, & angulus ad B communis duobus triangulis A B C A B D; erit \*



a Cor. 32. primi. 🗲 4. hujus,

reliquus ACB reliquo BAD æqualis. æquiangulum igitur eft triangulum ABC triangulo ABD. quare but BC quae subtendit angulum rectum trianguli ABC, ad BA subtenden-

c 1. Def.

tem angulum rectum trianguli ABD, sic ipsa AB subtendens angulum ad c trianguli ABC, ad DB subtendentem angulum æqualem angulo ad c, videlicet BAD ipfius ABD trianguli: & adhuc A c ad A D subtendentem angulum ad B communem duobus triangulis. ergo triangulum ABC trian-

gulo abd æquiangulum e est; & circa æquales angulos latera habet proportionalia. simile igitur e est triangulum ABC triangulo A-BD. eadem ratione demonitrabimus etiam ADC trian-



gulum triangulo ABC fimile B esse. quare utrumque ipsorum. ABD ADC toti ABC triangulo est simile. Dico insuper triangula ABD ADC etiam inter se similia esse. Quoniam enim angulus BD A rectus est æqualis recto A D C; sed & B A D ostensus est æqualis angulo ad c; erit reliquus ad B reliquo DAC equalis. equiangulum igitur est, triangulum ABD triangulo ADC. ergo b ut BD trianguli ABD subtendens BAD angulum, ad DA trianguli ADC subtendentem angulum qui est ad c, æqualem angulo BAD, sic ipsa AD trianguli ABD subtendens angulum ad B, ad DC subtendentem angulum DAC ei qui est ad B æqualem; & adhuc BA ad AC fubtendentem angulum rectum ADC. fimile igitur est ABD triangulum triangulo ADC. Quare si in triangulo rectangulo ab angulo recto ab basim perpendicularis ducatur; quæ ad perpendicularem sunt triangula, & toti, & inter se similia sunt. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Ex hoc manifestum est, in triangulo rectangulo, ab angulo recto ad basim perpendicularem ductam, mediam proportionalem esse inter segmenta basis: & præterea inter basim & basis segmentum, latus utrumlibet segmento conterminum, medium esse proportionale.

#### PROP. IX. PROBL.

# A data recta linea imperatam partem abscindere.

Sit data recta linea AB. oportet ab ipsa AB imperatam partem abscindere. Imperetur pars tertia; & ducatur à puncto a quædam recta linea ac, quæ cum ipsa a B angu-Sum quemlibet contineat; sumaturque in a c quodvis pun-Etum D, & ipsi AD zquales a ponantur DE E C, deinde a 3. primi.

#### 2 EUCLIDIS ELEMENTORUM

6 31. primi. jungatur BC; per D ipli BC parallela ducatur DF. Itaque

quoniam uni laterum trianguli ABC, videlicet ipfi BC,
parallela ducta est FD; erit c
ut CD ad DA, ita BF ad FA;
dupla autem est CD ipfius DA.
ergo & BF ipfius FA dupla
erit. tripla igitur est BA ipfius
AF. quare à data recta linea
AB imperata tertia pars AF ab



AB imperata tertia pars AF abscissa est. Quod facere oportebat.

#### PROP. X. PROBL.

# Datam rectam lineam insectam, data recta linea secta similiter secare.

Sit data quidem recta linea insecta AB, secta vero AC oportet rectam lineam AB insectam ipsi AC sectae similiter secare. Sit secta AC in punchis D&E,&

ponantur ita, ut angulum quemvis contineant, junctaque BC per puncta quisari, junctaque BC per puncta quisari, junctaque BC parallelæ ducantur DF EG: per D vero ipfi AB ducatur parallela DHK. parallelogrammum igitur est utrumque ipforum FH HB: ac pros 34-primi. pterea DH quidem est b æqualis FG, HK

ett urrumque ipiorum FH HB: ac pro-6 34-primi. pterea DH quidem est 6 æqualis FG, HK vero ipsi GB. &c quoniam uni laterum trianguli DKC, ipsi scilicet KC, parallela 6 2. hujus. ducta est HE; erit cut CE ad ED, ita KH ad HD. æqualis autem est KH quidem ipsi BG, HD vero ipsi GF. est igi-

G H E

tur ut ce ad ed, his ed ad gf. rurius quoniam uni laterum trianguli Age, nimirum ipii eg, parallela ducta est fd, ut ed da, ita esti gf ad fa. led ostensum est ut ce ad ed, ita este es ad gf. ut igitur ce ad ed, ita est est est ad fa. ergo data recta linea insecta Ab, data recta linea secta Ac similiter secta est. Quod sacere oportebat.

# PROP. XI. PROBL.

# Duabus datis rectis lineis tertiam proportionalem invenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ ABAC, & ponantur ita ut angulum quemvis contineant. oportet ipsis ABAC tertiam

154

tertiam proportionalem invenire. ad puncta D E: ponaturque ipfi Ac æqualis BD; & juncta BC ducatur 4 per D ipfi BC parallela DE quoniam igitur uni laterum trianguli ADE, videlicet ipii D E parallela ducta est BC, erit but AB ad BD, ita AC ad CE. æqualis

 $\mathbf{B}$ 

Producantur AB

31.primi.

6 2. hujus.

autem est BD ipsi AC, ut igitur AB ad AC, ita est AC ad CE. quare datis reclis lineis AB AC tertia proportionalis inventa est c E. Quod facere oportebat.

#### PROP. XII. PROBL.

#### Tribus datis rectis lineis quartam proportionalem invenire.

Sint datæ tres rectæ lineæ A B C. oportet ipsis A B C quartam proportionalem invenire. Exponantur duz rectae

linese DE DF angulum quemvis EDF continentes: & ponstur ipli quidem A æqualis DG, ipsi vero Bæqualis GE, & ipsi c æqualis DH: junctaque GH, per G E ipfi parallela a ducatur E F. itaque quoniam uni laterum E



a 31.primi.

trianguli DEF, nimirum ipli EF, parallela ducta est GH, erit ut DG ad GE ita DH ad HF. est autem DG ipsi A sequalis; GE vero æqualis B, & DH æqualis C, ut igitur A ad B, ita C ad HF. quare datis tribus rectis lineis A B C quarta proportionalis inventa est HF. Quod facere oportebat.

#### PROP. XIII. PROBL.

#### Duabus datis rectis lineis mediam proportionalem invenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ ABBC. oportet inter ipfas A B B C mediam proportionalem invenire. Ponantur in directum, & super ipsi A C describatur semicirculus A D C, ducaturque 4 à puncto B ipsi A C ad rectos angulos B D, & ADDC jungantur. Quoniam igitur in semicirculo est an- 4 11. primigulus ADC, is rectus est. & quoniam in triangulo rectan-

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM I34

gulo ADC, ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est DB, erit DB media proportionalis c inter fegmenta basis ABBC. duabus igitur datis rectis lineis A B media proportionalis inventa est. Quod facere A oportebat.

e Cor. 8.

hujus.

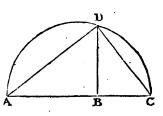

#### PROP. XIV. THEOR.

Aqualium, & unam uni aqualem babentium angulum, parallelogrammorum latera quæ sunt circum æquales angulos, reciproca sunt: Et quorum parallelogrammorum unum uni æqualem habentium angulum, latera quæ circum æquales angulos, sunt reciproca; ea inter se sunt æqualia.

Sint æqualia parallelogramma ABBC, æquales habentia angulos ad B, & ponantur in directum DB BE. ergo & in-# 14 primi. directum # erunt FB BC. dico parallelogrammorum AB BC latera quæ funt circum æquales angulos reciproca esse: hoc est ut DB ad BB ita esse GB ad BF. Compleatur enim parallelogrammum f E. & quoniam parallelogrammum A B &-

quale est parallelogrammo A BC, aliud autem aliquod est FE parallelogrammum, erit 6 7. quinti. ut AB ad FE, ita BC ad FE.

fed ut AB quidem ad FE, er. hujus. ita e est DB ad BE; ut autem BC ad FE, ita G Bad BF; ut igitur DB ad BE, ita GB ad

BF. ergo parallelogrammorum ABBC latera que circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. Et si reciproca sunt seu ex contraria parte sibi ipsis respondeant latera quæ sunt circum æquales angulos, sit nempe ut BD' ad BE, ita GB ad BF, dico parallelogrammum AB parallelogrammo BC æquale esse. quoniam enim est ut DB ad BE, ita GB ad BF, ut autem DB ad BE, ita AB parallelogrammum ad parallelogrammum FE, & ut GB ad BF, ita e B c parallelogrammum ad parallelogramum F E; erit & ut AB ad FE, ita BC ad FE. æquale igitur est AB. parallelogrammum parallelogrammo B C. Ergo æqua ium & unum

uni æqualem habentium angulum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos, reciproca funt feu ex contraria parte fibi ipfis refpondent, & quorum parallelogrammorum unum uni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos, reciproca funt; ea inter fe funt æqualia. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XV. THEOR.

Aqualium, & unum uni aqualem babentium angulum triangulorum latera qua circum aquales angulos, funt reciproca. Et quorum triangulorum unum uni aqualem babentium angulum latera, qua circum aquales angulos reciproca funt, ea inter se sunt aqualia.

Sint æqualia triangula ABC ADE unum angulum uni angulo æqualem habentia, angulum scilicet BAC angulo DAE. dico triangulorum ABC ADE latera quæ circum æquales angulos reciproca esse, hoc est ut CA ad AD, ita esse EA ad AB. ponantur enim ita ut indirectum st CA414.primi. ipsi AD. ergo & EA ipsi AB indirectum s erit; &

jungatur B.D. quoniam igitur triangulum A.B.C. æquale eft triangulo A.D.E., aliud autem eft A.B.D.; erit ut C.A.B triangulum ad triangulum B.A.D., ita b triangulum A.D.E. ad triangulum B.A.D. fed ut triangulum quidem C.A.B. ad C.



BAD triangulum, ita c CA ad AD, ut autem triangulum d 11.quinti. EAD ad ipsum BAD, ita c EA ad AB, ut d igitur CA ad AD, ita EA ad AB, quare triangulorum ABC ADE latera quæ circum æquales angulos reciproca sunt. Et si reciproca sunt latera triangulorum ABC ADE, scil. sit ut CA ad AD, ita EA ad AB, dico triangulum ABC triangulo ADE æquale esse, juncta enim rursus BD, quoniam ut CA ad AD, ita est EA ad AB, ut autem CA ad AD, ita c ABC triangulum ad triangulum BAD; & ut EA ad AB, ita c triangulum EAD ad BAD triangulum, erit ut ABC triangulum ad triangulum BAD, ita triangulum EAD ad BAD triangulum EAD ad BAD triangulum EAD ad BAD triangulum EAD ad BAD triangulum BAD eandem habet proportionem; ac propterea æquale est ABC triangulum

#### 136 EUCLIDIS ELEMENTORUM

gulum triangulo ADE. Æqualium igitur, & unum uni æqualem habentium angulum triangulorum latera quæ circum æquales angulos, reciproca funt, & quorum triangulorum unum uni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos reciproca funt, ea inter fe funt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XVI. THEOR.

Si quatuor recta linea proportionales fuerint, rectangulum sub extremis contentum aquale est ei rectangulo quod sub mediis continetur: Et si rectangulum sub extremis contentum aquale suerit ei quod sub mediis continetur, quatuor recta linea proportionales erunt.

Sint quatuor rectize lineze proportionales ABCDEF, sitque ut AB ad CD, ita E ad F dico rectangulum contentum sub rectis lineis ABF zequale esse ei quod sub ipsis CDE continetur. ducantur enim à punctis AC ipsis ABCD ad rectos angulos AGCH; ponaturque ipsi quidem F zequalis AG, ipsi vero E zequalis CH, &C compleantur BGDH parallelorement.

lelogramma. Quoniam igitur est ut AB ad CD, ita E ad F; est autem E æqualis CH, & F ipsi AG: erit ut AB ad CD, ita CH ad AG. parallelogrammorum igitur BG DH latera quæ sunt circum æquales angulos re-Aciproca sunt quoniam autem

F H

G

A B C D

em equipogulorum parallelo-

ciproca sunt; quoniam autem æquiangulorum parallelogrammorum latera quæ sunt circum æquales angulos a 14. hujus reciproca sunt, ea inter se sunt a æqualia. ergo parallelogrammum b g æquale est parallelogrammo d h. atque est parallelogrammum quidem b g, quod sub rectis lineis a b f continetur, etenim a g est æqualis f, parallelogrammum vero d h quod continetur sub ipsis c d e, cum c h ipsi b sit æqualis. rectangulum igitur contentum sub a b & f est æquale ei quod sub ipsis c d & e continetur. Et si rectangulum contentum sub a b f sit æquale ei quod sub c d & e continetur. dico quatuor rectas lineas proportionales esse, videlicet ut a b ad c d, ita e ad f. iissem enim constructis quoniam rectangulum contentum sub a b & f est æquale ei quod sub c d & e continetur, atque est contentum

contentum quidem sub A B F est rectangulum B G; etenim A G est æqualis F: contentum vero sub C D E est rectangulum D H, quod C H ipsi E sit æqualis. erit parallelogrammum B G æquale parallelogrammo D H, &c sunt æquiangula. æqualium autem &c æquiangulorum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos reciproca sunt a. quare ut A B a 14. hujus, ad C D, ita C H ad A G, æqualis autem est C H ipsi E, &c A G ipsi F. ut igitur A B ad C D, ita E ad F. Ergo si quatuor rectæ lineæ proportionales suerint, rectangulum sub extremis contentum æquale est ei quod sub mediis continetur: &c si rectangulum sub extremis contentum æquale suerint ei quod sub mediis continetur, quatuor rectæ lineæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XVII. THEOR.

Si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum fub extremis contentum æquale eft ei quod à media fit quadrato, Et si rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod à media fit quadrato, tres rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint tres rectæ lineæ proportionales A B C: & sit ut A ad B, ita B ad C. dico rectangulum contentum sub A C æquale esse ei quod à media B sit quadrato. ponatur ipsi B æqualis D. Et quoniam ut A ab B, ita B ad C, æqualis autem B ipsi

D; erit ut A ad B s, ita D ad c. si autem quatuor rechez linez proportionales fuerint rectangulum sub extremis contentum est szquale ei quod sub mediis continetur. ergo rectangulum sub A c contentum est

A
B
D
C
B
Is to 16, hujus,

equale ei quod continetur sub e d. sed rectangulum contentum sub en est equale quadrato quod sit ex ipsa e; etenim e est equales d. rectangulum igitur contentum sub a c est equale ei quod ex e sit quadrato. Et si rectangulum contentum sub a c equale sit quadrato quod sit ex edico ut a ad e, ita esse e ad c. iissem enim constructis: quoniam rectangulum contentum sub a c equale est quadrato quod sit ex e, at quadratum quod sit ex e est rectangulum quod sub ipsis e de continetur, est enim e equalis ipsi d; erit rectangulum contentum sub a c equale ei quod sub e do continetur. Si autem rectangulum sub extremis contentum equale suerit ei quod sub mediis continetur, quatuor recte linee proportionales

portionales b erunt. est igitur ut a ad B, ita D ad C; sequalis autem B ipsi D. ergo ut a ad B, ita B ad C. Si igitur tres rectæ lineæ proportionales suerint, rectangulum sub extremis contentum est æquale ei quod à media sit quadrato. Et si rectangulum sub extremis contentum æquale suerit ei quod à media sit quadrato, tres rectæ lineæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XVIII. PROBL.

A data recta linea dato rectilineo simile, & similiter positum rectilineum describere.

Sit data recta linea AB, datum autem rectilineum CE oportet à recta linea AB rectilineo CE simile, & similiter positum rectilineum describere. Jungatur DF, & ad rectam lineam AB, & ad puncta in ipsa AB, angulo quidem C 20-

GA, &CCD ad AB. rursus constituatur ad rectam linearn BG, &c ad puncta in ipsa B'G, angulo quidem DFE æqualis angulus BGH, angulo quidem FDE æqualis GBH. ergo re-

a 23. primi qualis angulus a constituatur
GAB, angulo autem CDF
angulus ABG. reliquus igitur
CFD angulus reliquo AGB
6 Cor. 32. est b æqualis. ergo æquianprimi. gulum est FCD triangulum
triangulo GAB; ac proptec4. hujus. rea cut FD ad GB, ita FC ad

Quod facere oportebat.

E B C D

liquus b ad e reliquo ad H est æqualis. æquiangulum igitur est triangulum f D e triangulo g b H. quare ut b f D ad g b, ita f e ad g H, & e D ad H B. ostensum autem est & ut f D ad A B; ita f e ad G A, & c D ad A B; & ut igitur b f c ad A G, ita c D ad A B; & f e ad g H, & adhuc e D ad H B. itaque quoniam angulus quidem c f D est æqualis angulo A g B; angulus autem D f e angulo B g H. erit totus c f e angulus toti A G H æqualis. eadem ratione & c D e est æqualis ipsi A B H, & præterea angulus quidem ad c angulo ad A æqualis, angulus vero ad e angulo ad H. æqualis angulos habet proportionalia. ergo rectilineum A H rectilineo c e since s in mile e erit: A data igitur recta linea A B dato rectilineo c E simile. & similiter positum rectilineum A H descriptum est.

# PROP. XIX. THEOR.

Similia triangula inter se sunt in duplicata proportione laterum bomologorum.

Sint fimilia triangula ABC DEF habentia angulum ad B æqualem angulo ad E, & fit ut AB ad BC, ita DE ad EF, ita ut latus BC homologum fit lateri EF. Dico ABC triangulum ad triangulum DEF duplicatam proportionem habere ejus quam habet BC ad EF. Sumatur enim ipsis ABC EF ter-AII. hujus.

tia proportionalis BG, ut sit BC ad EF ita EF ad BG. & jungatur G A. quoniam igitur ut AB ad BC, ita est DE ad EF; erit permutando Ut AB ad DE, ita BC ad EF. fed ut BC ad EF, ita EF ad BG. ut b igitur AB B ad DE, ita EF ad BG. quare triangulorum ABG DEF & 11. quinti. latera quæ funt circum æquales angulos reciproca funt. quorum autem triangulorum unum uni æqualem habentium angulum latera quæ circum æquales angulos reciproca funt, ea inter se æqualia e sunt. æquale igitur e 15. hujus. est ABG triangulum triangulo DEF. & quoniam est ut BCad EF, ita EF ad BG; fi autem tres rectæ lineæ proportionales fint, prima ad tertiam duplicatam proportionem habet ejus quam habet ad fecundam: habebit igitur BC ad d Def. 10. BG duplicatam proportionem ejus quam habet BC ad EF. ut quinti. autem BC ad BG, ita ABC triangulum ad triangulum ABG. ergo & A B C triangulum ad triangulum A B G duplicatam proportionem habet ejus quam BC habet ad EF. est autem A B G triangulum triangulo D E F æquale. & triangulum igitur ABC ad triangulum DEF duplicatam proportionem habebit ejus quam habet BC ad EF. Quare similia triangula inter se in duplicata funt proportione laterum homologorum. Quod oitendere oportebat.

Cor. Ex hoc manifestum est, si tres rectæ lineæ proportionales suerint, ut prima ad tertiam, ita esse triangulum, quod sit à prima ad triangulum quod à secunda simile, & similiter descriptum; quoniam oftensum est ut CB ad BG, ita ABC triangulum ad triangulum ABG, hoc est ad triangulum DEF. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. XX. THEOR.

Similia polygona in similia triangula dividuntur, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum ad polygonum duplicatam proportionem habet ejus quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint similia polygona ABCDE FGHKL, & sit AB homologum ipsi FG. dico polygona ABCDE FGHKL in similia triangula dividi, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum ABCDE ad polygonum FGHKL duplicatam proportionem habere ejus quam habet AB, ad FG. jungantur BEECGL/LH. Et quoniam simile est ABCDE polygonum polygono FGHKL, angulus BAE angulo GFL est æqualis: atque est ut BA ad AE, ita GF ad FL. quoniam igitur duo triangula sunt ABE

FGL unum angulum uni angulo æqualem habentia; circum æquales autem angulos latera proportionalia:

6. hujus erit a triangu um ABE triangulo FGL æquiangulum.

ergo & simi e. angulus igi-

E C E K H

6 1. Def. hujus. tur A B E æqualis est angulo F G L. est autem & totus A B C angulus æqualis b toti F G H, propter similitudinem polygonorum. ergo reliquus E B C reliquo L G H est æqualis. & quoniam ob similitudinem triangulorum A B E F G L, est ut E B ad B A, ita L G ad G F. sed & propter similitudinem polygonorum b, ut A B ad B C, ita est F G ad G H; erit ex æquali ut c E B ad B C, ita L G ad G H. hoc est circum æquales angulos. E B C L G H estere simility proportionalis.

gulos EBC LGH latera funt proportionalia; æquiangulum igitur est EBC triangulum triangulo LGH. quare & simile. eadem ratione & ECD triangulum simile est triangulo LHK. simila igitur polygona ABCDE FGHKL in similia triangula dividuntur, & numero æqualia. dico & homologa totis, hoc est ut proportionalia sint triangula, & antecedentia quidem sunt ABEEBCECD, consequentia autem inforum FGLLGHLHK. & ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL duplicatam proportionem habere ejus quam latus homologum habet ad homologum latus; hoc est AB ad FGquoniam enim simile est ABE triangulum FGL duplicatam

habebit ABE triangulum ad triangulum FGL duplicatam.

19. hujus, proportionem dejus quam habet BE ad GL. eadem ratione,

11. quinti. & triangulum BEC ad GLH triangulum duplicatam deproportionem habet ejus quam BE ad GL. est eigitur ut ABE

trian-

triangulum ad triangulum FGL, ita triangulum BEC ad G L H triangulum. rurius quoniam fimile est triangulum E B C triangulo LGH, habebit EBC triangulum ad triangulum LGH duplicatam proportionem ejus quam recta linea CE habet ad rectam HL. eadem ratione & ECD triangulum ad triangulum LHK duplicatam proportionem habet ejus quam c E ad H L. est igitur ut triangulum B E C ad triangulum LGH, ita CED triangulum ad triangulum LHK. oftenfum autem est & ut EBC triangulum ad triangulum LGH, ita triangulum ABE ad triangulum FGL. ergo ut triangulum ABE ad triangulum FGL, ita triangulum BEC ad GHL triangulum, & triangulum ECD ad iplim LHK. & igitur ut unum antecedentium ad unum consequentium & sicf 12. quinti. omnia antecedentia ad omnia consequentia, ergo ut triangulum A B E ad triangulum F G L, ita A B C D E polygonum ad polygonum FGHKL: fed ABE triangulum ad triangulum FGL duplicatam proportionem habet ejus quam latus homologum A B habet ad homologum latus F G: fimilia enim triangula in duplicata funt proportione laterum homologorum. ergo & ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL duplicatam proportionem habet ejus quam AB latus homologum habet ad FG homologum latus. Similia igitur polygona in similia triangula dividuntur, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum ad polygonum duplicatam habet proportionem ejus quam habet latus homologum ad homologum latus. Quod oportebat demonstrare.

Eodem modo & in fimilibus quadrilateris oftendetur ea effe in duplicata proportione laterum homolgorum. often-fum autem est & triangulis.

#### COROLL.

1. Ergo universe similes figuræ rectilineæ inter se sunt in duplicata proportione homologorum laterum. & si ipsis a b f g tertiam proportionalem sumamus, quæ sit x; habebit a b ad x duplicatam proportionem ejus quam habet a b ad f g. habet autem & polygonum ad polygonum, & quadrilaterum ad quadrileterum duplicatam proportionem ejus quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc est a b ad f g. atque ostensum est hoc in triangulis.



2. Universe igitur manifestum est, si tres rectize lineze propor-

# 142 EUCLIDIS ELEMENTORUM

proportionales fuerint, ut prima ad tertiam, ita esse figuram quæ sit à prima, ad eam quæ à secunda, similem & similiter descriptam. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. XXI. THEOR.

Qua eidem rectilineo sunt similia, & inter se similia sunt.

Sit enim utrumque rectilineorum A B simile rectilineo codico & rectilineum A rectilineo B simile esse. Quoniam

enim fimile est a rectilineum rectilineo c, & ipsi æquiangulum a erit, & circum æquales angulos latera habebit proportionalia. rursus quoniam simile est rectilineum B rectilineo c, æquiangulum ipsi erit, & circum æquales angulos



circum æquales angulos latera proportionalia habebit autrumque igitur rectilineorum A B ipli c æquiangulum est, & circum æquales angulos latera habet proportionalia quare & rectilineum A ipsi B est æquiangulum, lateraque circum æquales angulos proportionalia habet; ac propterea A ipsi B est simile. Quod demonstrare oportebet.

# PROP. XXII. THEOR.

Si quatuor recta linea proportionales fuerint, & rectilinea qua ab ipsis fiunt, similia, & similiter descripta proportionalia erunt. & si rectilinea qua ab ipsis fiunt, similia, & similiter descripta, proportionalia fuerint. & ipsa recta linea proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales ABCDEFGH, & 18. hajus. & ut AB ad CD, ita fit EF ad GH. describanturque & ab ipsis quidem ABGD similia, & similiter posita rectilinea KABLCD: ab ipsis vero EFGH describantur rectilinea similia, & similiter posita MFNH. dico ut KAB rectilineum ad rectilineum LCD; ita este rectilineum MF ad ipsum NH b 11. hujus. rectilineum. Sumatur ipsis b quidem ABCD tertia proportionalis X; ipsis vero EFGH tertia proportionalis O. & quoniam est ut AB ad CD, ita EF ad GH: ut autem CD ad X, ita GH ad O; erit exæqualic ut AB ad X, ita EF ad O. sed COT. 20. ut AB quidem ad X, ita est d rectilineum KAB ad LCD rectihujus.

a r. Dei hujus. lineum, ut autem EF ad o, ita d rectilineum MF ad rectilineum NH ut igitur KAB rectilineum ad rectilineum

LCD, ita est rectilineum MF ad NH rectilineum. Et si sit ut KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineum MF ad rectilineum MH. dico ut AB ad CD, ita effe EF ad GH. fiat enim ut AB ad CD. ita EF ad f PR, & describatur ab ipía PR alterutri rectilineorum MF ми fimile, & fimiliter pofitum rectilineum s R. quoniam igitur est ut AB ad CD, ita EF ad PR, & descripta sunt ab ipsis quidem AB CD similia, & similiter posita KAB LCD rectilinea, ab ipsis vero EF PR fimilia & fimiliter posita rectilinea mf sr, erit g ut k a b recti-

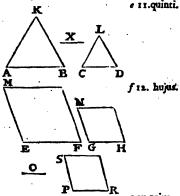

lineum ad rectilineum L.C.D., ita rectilineum MF ad RS demonrectilineum: ponitur autem & ut rectilineum KAB ad refiratia.

Ctilineum L.C.D., ita MF rectilineum ad rectilineum NH.
ergo ut rectilineum MF ad rectilineum NH, ita MF rectilineum ad rectilineum SR. quod cum rectilineum MF ad utrumque ipforum NH SR eandem habeat proportionem,
erit b rectilineum NH ipfi SR æquale. est autem ipfi simile, b 9. quinti.

Et similiter positum ergo CH est æqualis PR. Et quoniam
ut AB ad CD, ita est EF ad PR: æqualis autem PR ipsi GH;
erit ut AB ad CD, ita EF ad GH. Si igitur quatuor rectæ
lineæ proportionales suerint, & rectilinea quæ ab ipsis siunt, similia, & similiter descripta proportionalia erunt: & si
rectilinea quæ ab ipsis siunt, similia, & similiter descripta
proportionalia suerint, & ipsæ rectæ lineæ proportionales
erunt. Quod oportebat demonstrare.

# LEMMA.

Positis tribus rectis quibuscunque A, B & C; ratio primæ A ad tertiam C, æqualis est rationi compositæ ex ratione primæ A ad secundam B, & ratione secundæ B ad tertiam C.

Sit V. G. numerus ternarius exponens seu denominator rationis A ad B, boc est sit A tripla ipsius B, & sit numerus quaternarius exponens rationis B ad C, erit numerus duodenarius ex numeri ternarii & quaternarii multiplicatione compo-

# 4 EUCLIDIS ELEMENTORUM

| compositus exponens rationis A ad C; nam quia A continet B                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ter, & B continet C quater, continebit A ipsum C ter que-                                                          |
| ter, seu duodecies. idem de aliis multiplicibus vel submulti-                                                      |
| plicibus verum est. Universalis vero bujus Theorematis demon-                                                      |
| Stratio talis est, Quantitas rationis A ad B est numerus.                                                          |
| scil. qui multiplicans consequen-                                                                                  |
| tem producit antecedentem. Et A-                                                                                   |
| fimiliter quantitas rationis B ad B                                                                                |
| Cest B. Atque bæ duæ quanti- c                                                                                     |
| tates inter se multiplicatæ efficient numerum $\frac{A \times B}{B \times C}$ qui est                              |
| quantitas rationis quam rectangulum comprehensum sub restic                                                        |
| A or B babet ad rectangulum sub B or C rectio. Adeque diffe                                                        |
| ratio rectanguli sub A & B, ad restangulum sub B & C ea est                                                        |
| que in sensu def. 5. bujus, componitur ex rationibus A ad B                                                        |
| & B ad C. fed per I. 6. rectangulum fub A & B, eft ad rett-                                                        |
| angulum sub B & C, ut A ad C. & igitur ratio A ad C aqua-                                                          |
| lis est rationi composita ex rationibus A ad B, & B ad C.                                                          |
| Positis vero quatuor rectie quibuscunque A. B. C. or D: Ra-                                                        |
| tio primæ A ad quariam D æqualis eft rationi compolitæ ex                                                          |
| ratione prima A ad secundam B, & ratione secunda B ad ter-                                                         |
| tiam C, & ratione tertie C ad quartam D.                                                                           |
| Nam intribus rectio A, C, O D,                                                                                     |
| ratio A ad D aqualis est rations A                                                                                 |
| composite ex rationibus A ad C, B                                                                                  |
| & C ad D. Et bactenus est o-                                                                                       |
| stensum rationem A ad C equalem C-                                                                                 |
| esse rationi' composita ex ratio-                                                                                  |
| nibus A ad B & B ad C. Et igi-                                                                                     |
| tur ratio A ad D æqualis est rationi composita ex rationibus                                                       |
| A ad B, B ad C & C ad D. Similiter offendetur, in quotcun-                                                         |
| que rectis, rationem primæ ad ultimam aqualem esse rationi                                                         |
| compositæ ex rationibus primæ ad secundam, secundæ ad ter-                                                         |
| tiam, tertiæ ad quartam, & ita deinceps usque ad ultimam.                                                          |
| Si exponantur alie magnitudines quelibet, præter reltas,                                                           |
| idem obtinebit. Quod constabit si concipiantur tot recta A, B,                                                     |
| C orc. ordine polita quot funt magnitudines. Or in cadem                                                           |
| ratione: ita Viz. ut recta A sit ad rectam B ut prima ma-                                                          |
| onitudo ad secundam, & recta B ad rectam c ut secunda                                                              |
| gnitudo ad secundam, & recta B ad rectam C ut secunda<br>magnitudo ad tertiam, & ita porro. Manifestum est per 22. |
| 5. esse ex equo rectam A ad ultimam rectam sicut prima ma-                                                         |
| guitudo ad ultimam. Sed ratio recta A ad ultimam rectam                                                            |
| equalie est rationi composite ex rationibus A ad B, B ad C, &                                                      |
| tis                                                                                                                |
| • •••                                                                                                              |

ita porro usque ad ultimam restam. Et, ex hypothesi, ratiocujuslihet resta ad sibi proximam eadem est cum ratione magnitudinis ejustem ordinis ad sibi proximam. Et igitur ratio prima magnitudinis ad ultimam aqualis est rationi composita ex rationibus prima magnitudinis ad secundam, secunda ad tertiam, & ita deinceps usque ad ultimam. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXIII. THEOR.

Aquiangula parallelogramma inter se proportionem babent ex lateribus compositam.

Laterum rationis

Sint æquiangula parallelogramma ACCF æqualem habentia BCD angulum angulo ECG. dico parallelogrammum AC ad parallelogrammum CF proportionem habere compositam ex lateribus, videlicet compositam ex proportione quam habet BC ad CG, & ex proportione quam DC habet ad CE. ponatur enim ut BC fit in dire-Aum ipli cg. ergo & Dc ipli ck in directum 4 erit: & compleatur DG parallelogrammum: exponaturque recta li- R nea quædam k, & fiat ut BC ad CG, ita Kad L, ut autem DC ad CE, itá L ad 5 12. huj**us.** M. proportiones igitur iplius K ad L, & L ad M ezedem funt que proportiones laterum videlicet BC ad CG, & DC ad CE. fed proportio K ad M composita est e ex proportione k ad L, & proportione L ad M. quare & K ad M proporma lupetionem habet ex lateribus compositam. KLM & quoniam est ut BC ad CG 4, ita AC parallelogrammum d 1. hujus. ad parallelogrammum CH; sed ut BC ad CG, ita K ad L: erit eut Kad L, ita parallelogrammum AC ad CH paralle-errquinti. logrammum. rursus quoniam est ut DC ad CE, ita CH parallelogrammum ad parallelogrammum CF: ut autem DC ad CE, ita L ad M. ergo ut L ad M, ita erit parallelogram-f 20. quinti. mum CH ad CF parallelogrammum. itaque cum oftenfum fit ut K quidem ad L ita AC parallelogrammum ad parallelogrammum CH: ut autem L ad M, ita parallelogrammum CH ad CF parallelogrammum; erit f ex æquali ut K ad M, ita AC parallelogrammum ad ipsum CF. habet autem K ad M proportionem ex lateribus compositam. ergo & A C parallelogrammum ad parallelogrammum CF proportionem habebit compositam ex lateribus. Æquiangula igitur paral-

lelogramma

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

lelogramma inter se proportionem habent ex lareribus compositam. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXIV. THEOR.

Omnis parallelogrammi, que circa diametrum sunt parallelogramma, & toti, & inter se similia sunt.

Sit parallelogrammum ABCD, cujus diameter AC: circa diametrum vero A c parallelogramma fint EG HK. dico parallelogramma EG HK & toti ABCD, & inter fe fimilia esse. Quoniam enim uni laterum trianguli ABC, videlicet A ipfi BC parallela ducta est EF, erit " ut BE ad EA, ita CF ad FA. quoniam rurfus uni laterum trianguli ACD, nempe

igitur ABCD EG latera quæ circa communem angulum

ipfi c D ducta est parallela #2. hujus. FG, ut CF ad FA, ita # erit DG ad GA. fed ut CF ad FA ita ostensa est & BE ad EA. ergo & ut BE ad bil.quinti. E A, ita b DG ad GA, com-\* 18.quinti; ponendoque cut B A ad A E, ita DA ad AG, & permu-

K tando ut BA ad AD, ita EA ad AG. parallelogrammonim

BAD proportionalia funt. & quoniam parallela est GF ipsi 429 primi DC, angulus quidem AGF est 4 æqualis angulo ADC, angulus vero GFA equalis angulo DCA, & angulus DAE eft communis duobus triangulis ADC AGF; erit triangulum ADC triangulo AGF æquiangulum. eadem ratione & triangulum ACB zquiangulum est triangulo AFE. totum igi

tur parallelogrammum ABCD parallelogrammo EG est asquiangulum. ergo ut A D ad D C, ita . A G ad G F, ut autem DC ad CA, ita GF ad FA, & ut AC ad CB, ita AF ad FB & præterea ut CB ad BA, ita FE ad EA. itaque quonian oftenium est ut DC ad CA, ita esse GF ad FA, ut autes AC ad CB, its AF ad FE; crit ex sequali ut to c ad CB, it GF ad FE. ergo parallelogrammorum ABCD EG propol tionalia funt latera que circum equales angulos, ac propti rea parallelogrammum ABCD parallelogrammo EG est mile. eadem ratione, & parallelogrammum ABCD fimil est parallelogrammo KH. utrumque igitur ipsorum BG H parallelogrammorum, parallelogrammo ABCD est fimile quæ autem eidem rectilineo funt fimilia, & inter se simili f 21. hujus. f funt. parallelogrammum igitur EG fimile est paralleld

grammo HK. Quare omnis parallelogrammi quæ circa diami

trum sunt parallelogramma & toti, & inter se sunt similia. Quod ostendere oportebat.

# PROP. XXV. PROBL.

Dato rectilineo, simile, & alteri dato aquale idem constituere.

Sit datum quidem rectilineum cui oportet simile constituere ABC, cui autem æquale sit D. oportet ipsi ABC simile, & ipsi D æquale idem constituere. Applicetur 4 ad 444 primit rectam quidem lineam BC rectilineo ABC æquale parallelogrammum BE. ad rectam vero CE applicetur 4 parallelo-

grammum CM æquale
ipfi D, in angulo FGE,
qui CBL angulo est æqualis. in directum igitur b est Bc ipfi CF, &c
LE ipfi EM. fumantur
e inter BC CF media
proportionalis GH, &c
ab ipfa GH describatur
rectilineum KGH fimile &c fimilitær rectium

K b 14.primi.
c F e 13. hujus.
d 18. hujus.

mile & similiter positum rectilineo ABC. Et quoniam est ut BC ad GH, ita GH ad CF, fi autem tres rectæ lineæ pro-portionales fint, ut prima ad tertiam , ita est figura quæ cor. 20. fit à prima, ad eam que à secunda, similem & similiter de hujus. scriptam: erit ut B c ad cF, ita ABC rectilineum ad rectilineum KGH fed & ut BC ad CF, ita f parallelogrammum f 1. hujus. BE ad EF parallelogrammum, ut sigitur rectilineum ABCS II.quinti. ad rectilineum KGH, ita BE parallelogrammum ad parallelogrammum EF. quare permutando ut ABC rectilineum ad parallelogrammum BE, ita rectilineum KGH ad EF parallelogrammum. est autem rectilineum ABC æquale parallelogrammo BE. æquale igitur est & KGH rectilineum parallelogrammo EF. led EF parallelogrammum æquale est rectilineo D. ergo & rectilineum KGH ipfi D est æquale est autem CKH fimile rectilines ABC. Dato igitur rectilines ABC simile, & alteri dato p æquale idem constitutum est KGH. Quod facere oportebat.

Si à parallelogrammo parallelogrammum auferatur simile toti, & similiter positum, communem ipsi angulum habens, circa candem diametrum est toti-

A parallelogrammo enim ABCD parallelogrammum AF auferatur, fimile ipfi ABCD, & fimiliter positum communemque ipsi angulum habens DAB. dico parallelogrammum ABCD circa eandem esse diametrum parallelogrammo AF. non

enim, sed si sieri potest, sit parallelogrammi BD diameter AHC, & producatur GF usque ad H; ducaturque per Halter-utri ipsarum ADBC parallela HK. Quoniam igitur circa eandem diametrum est ABCD parallelogrammum

K H C

424. hujus, parallelogrammo KG; & erit a parallelogrammum ABCD b 1. Def. parallelogrammo KG fimile: ergo ut b DA ad AB, ita GA ad hujus.

AK. eft autem & propter fimilitudinem parallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammocallelogrammum ABCD EG; ut DA ad AB; ita GA ad AE: & c igitur

ut GA ad AE, ita GA ad AK, quod cum GA ad utramque 29. quinti, ipfarum AK AE eandem proportionem habeat; erit 4 AE ipfi AK æqualis, minor majori, quod fieri non potest. non igitur circa eandem diametrum est ABCD parallelogrammum parallelogrammo AH, quare circa eandem diametrum erit ipsi AF. Si igitur à parallelogrammo parallelogrammum auferatur simile toti, & similiter positum, communem ipsi angulum habens, circa eandem diametrum est toti. Quod demonstrare oportebat.

# PROP. XXVII. THEOR.

Omnium parallelogrammorum secundum eandem reétam lineam applicatorum, & desicientium siguris parallelogrammis similibus, & similiter positis, ei qua à dimidia describitur, maximum est quod ad dimidiam est applicatum, simile existens desectui:

Sit recta linea AB; seceturque bisariam in c; & ad AB rectam lineam applicetur parallelogrammum AD deficiens sigura parallelogramma CE, simili & similiter posita ei que à dimidia ipsius AB descripta est. dico omnium paralle-

parallelogrammorum ad rectam lineam AB applicatorum, & deficientium figuris parallelogrammis fimilibus, & fimi-

liter positis ipsi c. E. Maximum esse a D. Applicetur enim ad rectam lineam a B. parallelogrammum a F., desiciens sigura parallelogramma H K simili, & similiter posita ipsi c. E. dico a D. parallelogrammum parallelogrammio a F. majus esse.



Quontam enim simile est parallelogrammum ce parallelogrammo HK, circa eandem diametrum Asint. ducatur eo 26. hujus. rum idiameter DB, & describatur siguis: quoniam igitur ce est æquale ipsi FE; commune appostatur HK! totum igitur ce toti KE est æquale. sed ce est æquale ce, quo 443 primi. niam & recta linea, A c ipsi ce ergo & e c ipsi e k æquale est 36 primi. commune apponatur ce totum igitur A f est æquale gnot moni dans! quare & c i, hoc est A d parallelogrammum parallelogrammo A f est majus. Omnium igitur parallelogrammo moni decundum eandem rectam lineam applicatorum, & descientium siguris parallelogrammis similibus, & similiter positis ei quæ à dimidia describitur, maximum est quod ad dimidium est applicatum. Quod demonstrare oportedat.

#### PROP. XXVIII. PROBL.

Ad datam rectam lineam dato rectifineo aquale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogrammo qua similis sti alteri data, oportet autem datum rectilineum, aut aquale applicandum est, nonmajus esse eo quod ad dimidiam applicatur; similibus existentibus desectibus, & eo quod à dimidia, & eo, cui oportet simile desicere.

Sit data quidem recta lineá A B: datum autem rectilinèum, cui oportet æquale ad datam rectam lineam A B applicare, sit c non majus existens eo quod ad dimidiam applicatum est, similibus existentibus desectibus; cui autem oportet simile desicere sit D. oportet ad datam rectam lineam A B, dato rectilineo c æquale parallelogrammum applicare, desiciens sigura parallelogramma, quæ similis sit ipsi D. Secetur A B bisariam in E, & ab ipsa E B describatur simile, & similiter d 18. hujus. positum ipsi D; quod sit E B F G, & compleatur A G parallejogrammum. itaque A G vel æquale est ipsi c, vel eo majus, ob

**L** 3

ob determinationem: & si quidem is G sit sequale c, sicum jam erit quod proponebatur ; enenim ad ractam lineam AB dato rectilineo c æquale parallelogrammum ika applicatum est, deficiens figura parallelogramma : H. G.O EF ipfi D fimili. fi autem non est æquale, eric H k majus quam parat-us que en æquale est ne. ergo & g.F. ir quam c est majus. quo autem & F superat c, ei excessui requale, ipsi vero D fimile & similiter positum a 25. hujus. idem a gonfithemer KEMN, led D COSTIMILE BEING PARCE OF K.M. ipli E.F. simile erit, sit igitus recta linga K.L. bomologa ipti & E, L.M. vero iph Gr. & quonium equale eft. e pe infig c & k m, grit e f iplo k m majus, major igitur est recta linea e E iplackation of iplace me ponatur GX anqualistrich &c. GO coqualis L.M. &c compleatur X.G.O.B. parallelogrammum, sequale igitur elt & fimile x o ipfi k m. 621. hujus. fed H M fimile off E F. ergo & h 150 ipli EF est simile circa c 26. hujus, eandem igitur est diametrum XO iph EF. ht iphorum diameter GPB, & figura describatur, itaque quoniam e est æquale ipsis c & K M simul, quorum x o est æquale K M, erit reliquus To y gnomon æquelis volique e. & quoniam o R est æquale x s, commune apponatur s R. totum igitur O B toti x n est zquale. sed x n est zquale TE, quoniam & latus A E lateri E B. quare & T E ipii O B æquale. Commune ap-ponatur x s. ergo totum T s'est æquale toti gnomoni T & Y. at YOY gnomon'ipli'c oftentils est æqualis: & Ys igitur ipfi c acquale crit. Quere ad datam rectam linearn AB, dato rectilineo c, zquela parallelogrammum rs applicatum est,

# PROP. XXIX. PROBL.

deficiens figura para elogramma sa ipli n limili, quoniam

& s'R simile est ipsi GB.

Quod facere oportebat.

Ad datam rectam lineam dato reltitineo zequale parat lelogrammum applicare, excedens figura parallelogramma, que similis sitalteri data.

Sit data recta linea A B, datum vero rectilineum, cui oportet æquale ad ipsam A s applicare, sit c; cui autem oportet fimile excedere p. oportet ad reclam lineam dato rectilineo c zquale parallelogrammum applicare, excedens figura

gura parallelogramma simili D. Secetur A B bisariam in E2 atque ex E B ipsi D simile, & similiter a positum parallelo-a 18. primile grammum describatur E L. & utriusque quidem E L & c æ-

quale, ipfi vero p fimile, & fimiliter positum idem & constituatur G H. fimile igitur est GH ipfi EL sitque к н quidem latus homologum lateri FL, KG vero ipsi FE. & quoniam parallelogrammum G H majus est iplo BL, crit recta linea KH major quam fl, & KG major quam fe. producantur fl ff & ipfi quidem K H æqualis lit F L M, ipli vero KG sequalis FEN, & compleatur ми parallelogrammum, ergo ми equale est & simile ipsi G H. sed G H ch fimile EL: MN igitur ipfi EL fimile e erit; ac propterea circa eandem diametrum d'est e L ipsi M N.



X d 26. hujus.

ducatur ipsorum diameter fr, & figura describatur. itaque quoniam gh ipsi el & c est æquale, sed gh est æquale mn; erit & mn æquale ipsi el & c. commune austeratur el l. reliquus igitur o y nomon ipsi c est æqualis. & quoniam a est æqualis eb, æquale erit & an parallelogrammum parallelogrammo ep, hoc est ipsi lo. commune apponatur ex. totum igitur a x æquale est gnomoni o y ne sed o y ne gnomon est æqualis c. ergo & ax ipsi c erit æquale. ad datam igitur rectam lineam a b dato rectilineo c æquale parallelogrammum applicatum est ax, excedens sigura parallelogramma po, ipsi p simili, quoniam & ipsi el simile est o p. Quod fecille oportebat.

# PROP. XXX. PROBL.

Datam rectam lineam terminatum extrema as media ratione secare.

Sit data recta linea terminata AB oportet ipsum AB extrema ac media ratione secare. Describatur 4 ex AB qua- 446. primi, dratum BC, & ad AC ipsi BC æquale parallelogrammum 4 applicetur CD, excedens 6 figura AD ipsi BC simili. qua- 6 29. hujuş. dratum autem est BC, ergo & AD quadratum erit. & quoniam BC est æquale CD; commune auseratur CE. reliquum
igitur BF reliquo AD est æquale. est autem & ipsi æquiangulum. ergo ipsorum BF AD latera quæ circum æquales

#### EUCLIDAS ELEMENTORUM

£ 14. hujus. 2ngulos reciproce sunt e proportionalia. ut igitur FE ad

ED, ita est AE ad EB. est d 34 primi. autem F E æqualis d A C, hoc est ipsi AB; & ED ipsi AE. " quare ut BA ad AE, ita AE ad EB. sed AB major est quam A E. ergo, A E quam e 14. quinti. E Bést e major. recta igitur

linea a B extrema, ac media

ratione secta est in E. & majus ipsius segmentum est A E. Quod facere oportebat.

Aliter. Sit data recta linea A B, oportet ipsam AB extrema ac media ratione secare. Secetur enim AB in C, ita ut f 11. fecun-rectangulum f quod continetur sub AB BC æquale sit quadrato ex Ac. quoniam igitur rectangulum sub AB BC 2g 17. hujus, quale g est quadrato ex AC, erit ut B A ad AC ita AC ad CB. ergo AB recta linea extrema ac media ratione secta est. Quod facere oportebat.

# PROP. XXXI. THEOR.

In rectangulis triangulis figura quæ fit à latere rectum angulum subtendente, æqualis est eis quæ à lateribus rectum angulum continentibus fiunt, similibus, de similiter descriptis.

Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens angulum BAC. dico figuram, quæ fit ex BC æqualem esse eis quæ ex BAAc fiunt similibus, & similiter descriptis. ducatur perpendicularis A D. Quoniam igitur in triangulo rect-

angulo ACB ab angulo recto, qui est ad A, ad BC batim perpendicularis ducta 8. hujus. est AD, erunt a triangula ABD ADC quæ funt ad perpendicularem fimilia toti ABC, & inter se. & quoniam simile est ABC triangulum triangulo ABD, erit ut a CB ad BA, ita BA ad



iplas,

BD. quod cum tres rectæ lineæ proportionales fint, ut prima ad tertiam, ita erit b figura quæ fit ex prima ad eam quæ ex fecunda, similem, & similiter descriptam. ut igitur св ad BD, ita figura quæ fit ex CB ad eam quæ ex BA, similem & similiter descriptam. eadem ratione, & ut BC ad CD, ita figura quæ sit ex BC ad eam quæ ex CA. quare & ut BC ad

6 Cor. 20. hujus.

iplas BD BC, ita e figura quæ ex BC ad eas quæ ex BA AC, e 24-quieri, fimiles, & fimiliter descriptas. æqualis autem est BC ipsis BD DC. ergo figura quæ sit ex BC æqualis est eis quæ ex BA AC siunt, similibus, & similiter descriptis. in rectangulis igitur triangulis, figura quæ sit à latere rectum angulum subtendente, æqualis est eis quæ à lateribus rectum angulum continentibus siunt, similibus, & similiter descriptis. Quod ostendere oportebat.

# PROP. XXXII. THEOR.

Si duo triangula componantur ad unum angulum, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia babeant, ita ut homologa latera ipsorum etiam sint parallela, reliqua triangulorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt.

Sint duo triangula ABC DCE quæ duo latera BA AC duobus lateribus CD DE proportionalia habeant, scil. sit sicut BA ad AC, ita CD ad DE; parallela autem sit AB ipsi DC & AC ipsi DE dico BC ipsi CE in directum esse. Quoniam enim AB parallela est DC, & in ipsas incidit recta li-

nea AC; erunt a anguli alterni BAC ACD æquales inter se. eadem ratione, & angulus CDE æqualis est angulo ACD. quare & BAC ipsi CDE est æqualis. & quoniam duo triangula sunt ABC DCE, unum angulum

B C E

ad A, uni angulo ad D æqualem habentia, circum æquales autem angulos latera proportionalia, quod sit ut B A' ad AC, ita CD ad DE; erit b triangulum ABC triangulo DCE b 6, hujus æquiangulum. ergo ABC angulus est æqualis angulo DCE. ostensus autem est & angulus ACD æqualis angulo BAC. totus igitur ACE duobus ABC BAC est æqualis. communis apponatur ACB. ergo anguli ACE ACB angulis BAC ACB CBA æquales sunt. sed BAC ACB CBA anguli duobus rectis sunt æquales. & anguli igitur ACE ACB duobus rectis æquales erunt. itaque ad quandam rectam lineam AC, & ad punctum in ipsa C, duæ rectæ lineæ BCCE non ad eastem partes positæ, angulos qui deinceps sunt ACE ACB duobus rectis æquales efficiunt. ergo BC ipsi CE in directum erit. Si igitur duo triangula componantur ad unum angu-c14. primi lum quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habent

#### Euclidis Elementorum

ant, ita ut homologa latera ipforum etiam fint parallela; reliqua triangulorum latera in directum fibi ipfis constituta erunt. Quod demonstrare oportebat.

# PROP. XXXIII. THEOR.

In circulis aqualibus anguh eandem babent proportionem, quam circumferentia quibus insistant, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant: adbuc autem & sectores, quippe qui ad centra sunt constituti.

Sint æquales circuli ABC DEF; & ad centra quiden ipforum G H fint anguli BGC EHF, ad circumferentias vero anguli BAC EDF. dico ut circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita esse & BGC angulum ad angulum EHF, & angulum BAC ad angulum EDF: & adhuc sectorem BGC ad EHF sectorem. ponantur enim circumserentias qui-

dem B c æquales quotcunque deinceps C K KL; circumferentiæ vero EF, rursus æquales quotcunque F M M N. & jungantur G K G L H M H N. Quoniam igitur circumferentiæ B C C K K L interse se sanguli

A B C E F

\$27, tertii, BGC CGK KGL inter se sequales 4 erunt. quotuplex igitur est circumferentia BL circumferentize BC, totuplex est & BGL angulus anguli BGC. eadem ratione & quotuplex est circumferentia - N E circumferentiæ E F, totuplex & E H N angulus anguli E H.P. si vero requalis est BL circumferentia circumferentiæ ем; & angulus вс L angulo ени erit æqualis; & si circumferentia B L major est circumferentia E N. major crit & B G L angulus angulo E H N; & si minor, minor. quatuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus nimirum circumferentiis BC EF, & duobus angulis BGC EHF; sumptæ sunt circumferentiæ quidem BC, & BGC anguli seque multiplicia, videlicet circumferentia BL & BGL angulus; circumferentiæ vero ef, & eff anguliæque multiplicia, nempe circumferentia E N, & angulus E H N. atque ostensum est si circumferentia BL superat circumferentiam EN, & BG L angulum superare angulum EHN; & si æqualis, æqualem; & si minor, minorem esse. ut bigitur circumfeb Def. 5. rentia B C ad E F circumferentiam, ita angulus B G C ad anguinti. guium EHF. sed ut BGC angulus ad angulum EHF, itaangulus BAC ad EDF angulum, uterque, enim striufque : 15 quinci, est duplex. & ut igitur BC circumferenta ad circumferent d 20. sertif. tiam EF, ita & angulus BGC ad angulum EHF, & angulus BAC ad EDF angulum. quare in circulis æqualibus anguli' eandem habent proportionem quam circumferentize quibus insistunt, sive ad centra, sive ad circumferentias infistant, dico insuper & ut BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita effe fectorem GBC ad HFF fectorem. Jungantur enim BC CK, & sumptis in circumserentis BC CR punctis x o, jungantur & B x x c c o o g ... itaque quoniara duze B G G C duabus C G G K requales funt, & angulos reque-

les continent; erit & basis, A. BC basi CK æqualis. æquale eigitur est GBC triangulum triangulo GCK. & quoniam circumférentia BC circumferentize ck est zequalis, & reliqua circumferentia quæ complet totum circulum A B-

c æqualis elt reliquæ quæ eundem çirçulum çomplet. quere & angulus, Bxc angulo c ox est equalis, finite ignur bit be x c legmentum legmento 190 K; & luns in aqualibus rectis lineis BG CK. que autem in equalibus reclus lineis fimilia circulorum segmenta, & inter se f equalia funt, erga segmentum f 24. tertil. BXC est æquale segmento COK. est autem & BGC triangulum triangulo cok æquale. & totus igitur sector в с с sectori CGK æqualis erit. Eadem ratione & GKL fector utrique iplorum GBC GCK est æqualis. tres igitur sectores BGC CGK KGL equales funt inter se. similiter & sectores HEFHFMHMN inter se sunt æquales. quotuplex igitur est L B circumferentia circumferentiæ BC, totuplex est & GBL sector sectoris GBC. eadem ratione & quotuplex est circumferentia NE circumferentiz EF, totuplex est & HEN sector sectoris HEF. Sed si circumferentia BL circumferentiæ EN est æqualis, & sector BGL æqualis est sectori EHN; & si circumferentia BL superat circumferentiam EN, superat & BGL fector fectorem EHN; & fi minor, minor, quatuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus quidem BC EF circumferentiis, duobus vero sectoribus GBC EHF, sumpta funt æque multiplicia circumferentiæ quidem BC & GBC sectoris, circumferentia BL, & GBL sector. circumferentiæ vero EF, & sectoris HEF æque multiplicia, circumferentia EN, & HEN sector, atque oftensum est si BL circumferentia superat circumferentiam EN, & sectorem BGL superare sectorem EHN; & si æqualis, æqualem esse; & si minor,

#### Euclidis Elementorum ¥56

minorem. est igitur ut BC circumferentia ad circumferentiam EF, its fector GBC ad HEF fectorem. Quod oftendere oportebat.

# COROLL.

1. Angulus ad centrum est ad quatuor rectos, ut arcus cui infakit ad totam circumferentiam: nam ut angulus BAC ad recturn, ita e c arcus ad circuli quadrantem; quare qua druplicando consequentes, erit angulus BAC ad quatuo rectos, ut arcus BC ad totam circumferentiam.

2. Ínæqualium circulorum arcus II BC qui æquales sub-

tendant angulos, five ad centra, five ad peripherias, funt fimiles. Nam est 1 L ad totam peripheriam 1 L E, ut angulus I AL ad quatuor rectos: eft vero ut I AL feu BAC ad quatuor / rectos, ita arcus B c ad totam peripheriam B c F. quare ut 11. ad totam peripheriam ILE, ita BC ad totam peripheriam



BCF. ac proinde arcus IL BC funt fimiles. 2. Duze semidiametri ABAC à concentricis peripheris arcus auferunt fimiles IL BC.

EUCLIDIS

# **EUCLIDIS**

# ELEMENTORUM

LIBER UNDECIMUS.

# DEFINITIONES.

I

Olidum est, quod longitudinem, latitudinem & crassitudinem habet.

11

Solidi terminus est superficies.

LII.

Recta linea ad planum recta est, quando ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, & in subjecto sunt plano, rectos angulos efficit.

IV.

Planum ad Planum rectum est, cum rectæ lineæ quæ communi planorum sectioni ad rectos angulos in uno plano ducuntur, alteri plano ad rectos sunt angulos.

V.

Rectæ lineæ ad planum inclinatio eft, cum à sublimi termino rectæ illius lineæ ad planum deducta suerit perpendicularis; atque à puncto quod perpendicularis in ipso plano effecerit, ad propositæ illius lineæ extremum, quod in eodem est plano, altera recta linea suerit adjuncta; est, inquam, angulus acutus insistente linea, & adjuncta comprohensis,

# EUCLIDIS ELEMENTORUM.

#### V I. ....

Plani ad planum inclinatio est, angulus acutus rectis lineis contentus, quarin atroque planorum ad idem communis sectionis punctum decta, rectos cam sectione angulus essiciung.

#### VII.

Planum ad planum fimiliter inclinari dicitur, atque alterum ad alterum, cum dicti inclinationum anguli inter & fuerint æquales.

#### V111:-

Parallela plana funt, quæ inter se non conveniunt.

#### IX.

Similes solidæ siguræ sunt, quæ similibus planis continentur, multitudine æqualibus.

#### X.

Æquales & similes solidæ siguræ sunt, quæ similibus planis multitudine & magnitudine æqualibus continentur

#### XI.

Solidus angulus est, plurium quam duarum linearum qua se mutuo contingunt, nec in eadem sint superficie, ad omnes lineas inclinatio. Vel solidus angulus est, qui pluribus quam duobus planis angulis in eodem non consistentibus plano, sed ad unum punctum constitutis continetur.

#### XII.

Pyramis est figura solida planis comprehensa, quæ ab uno plano ad unum punctum constituuntur.

#### XIII.

Prisma est figura solida quæ planis continetur, quorum adversa duo sunt & æqualia & similia, & parallela; alia vero parallelagramma.

#### VIX.

Sphæra est, quando semicirculi manente diametro, circumductus semicirculus in seipsum rursus revolvitur unde moveri coeperat, circum assumpta sigura.

#### ΧŸ.

Axis autem sphæræ est quiescens illa recta linea, circum quam semicirculus convertitur.

#### XVL

Centrum sphæræ est idem quod & semicirculi.

#### XVII.

Diameter autem sphæræ est recht quesdam linea per contrum ducta, & utrinque à sphæræ superficie terminect.

#### XVIII.

Conus est, quando rectanguli trianguli manente uno latere eorum quæ circa rectum angulum, circumductum triangulum in seipsum rursus revolvitur, unde moveri cœperat, circum assumpta figura. Atque si quiesceus recta linea equalis sit reliquæ quæ circa rectum angulum continent, orthogonius erit conus: si vero minor, amblygonius: si vero major, oxygonius.

#### XIX.

Axis autem coni est quiescens illa linea, circa quam triangulum vertitur

#### XX.

Basis veto coni est circulus qui à circumducta recta linea describitur.

#### XXI.

Cylindrus est, quando rectanguli parallelogrammi manente uno latere eorum quæ circa rectum augulum, circumductum parallelogrammum in seipsum russus revolvitut, unde cœperat moveri, circum assumpta sigura.

#### XXII.

Axis autem cylindri est quiescens illa recta linea, circum quam parallelogrammum convertirur.

#### XXIII.

Bases vero cylindri funt circuli à duobus adversis interibus, que circumaguntur, descripti.

#### **WIXX**

Similes coni & cylindri sunt, quorum & axes, & basium diametri proportionales sunt.

# EUCLIDIS ELEMENTORUM

160

#### XXV.

Cubus est figura solida sub sex quadratis æqualibus contenta.

#### XXVI.

Tetraedrum est figura solida sub quatuor triangulis æqualibus & æquilateris contenta.

#### XXVII.

Octaedrum est figura solida sub octo triangulis æqualibus & æquilateris contenta.

#### XXVIII.

Dodecaedrum est figura folida sub duodecim pentagonis aqualibus, & aquilateris, & aquiangulis contenta.

#### XXIX.

Icofaedrum est figura solida sub viginti triangulis æqualibus, & æquilateris contenta.

#### XXX.

Parallelippipedum est figura solida sex figuris quadrilateris, quarum quæ ex adverso parallelæ sunt, contenta.

# PROPOSITIO I. THEOREMA.

Rettæ lineæ pars quædam non est in subjecto plano, quædam vero in sublimi.

Si enim fieri potest, rectæ lineæ AB pars quidem AB fit in subjecto plano, pars vero BC in sublimi. erit rectæ linea quædam ipsi AB in directum continuata in subjecto plano. sitque DB.

duabus igitur datis rectis lineis ABC ABD commune fegmentum est AB, quod sieri non potest: recta enim linea cum recta linea non



convenit in pluribus punctis, quam uno. Non igitur rectæ lineæ pars quædam est in subjecto plano, quædam vero in sublimi. Quod demonstrare oportebat.

# PROP. II. THEOR.

Si due recte linee se invicem secent, in une funt plane, O omne triangulum in uno plane consistis.

Duz enim rectiz linez ABCD se invicem in puncto E secent. dico ipsas ABCD in uno esse plano, & comne trien-

gulum in uno plano confifiere. Sumantur enim in ipfis BB EC quævis puncta FG; junganturque CB FG, & FH GK ducantur. dico primum EBC triangulum confiftere in uno plano. fi enim trianguli EBC pars quædam FHC,



vel GBK in subjecto plano est, reliqua vero in alio plano; ent & linearum EBEC pars in subjecto plano, & pars in alio. quod si trianguli ECB pars FCBG sit in subjecto plano, reliqua vero in alio, utrarumque rectarum linearum ECEB quaddam pars ent in subjecto plano, quaedam vero in alio: quod absurdum esse ostendimus. trianda i. hujus. gulum igitur EBC in uno est plano. in quo autem plano est BCE triangulum, in hoc est utraque ipsarum ECEB: in quo autem utraque ipsarum ECEB; in hoc & ABCD. Ergo rectar lineae ABCD in uno sunt plano, & omne triangulum in uno plano consistit. Quod erat demonstrandum.

#### · PROP. III. THEOR.

Si duo plana se invicem secent, communis ipsorum sectio recta linea erit.

Duo plana AB BC se invicem secent, communis autera ipsorum sectio sit DB linea. dico lineam DB rectam esse.

in the section of the



est absurdum s. non igitur DEBDFB rectæ lineæ sunt. similiter ostendemus neque aliam quampiam, quæ à puncto da de ducitur rectam esse, præter ipsam DB communem scilicet planorum ABBC sectionems. Si igitur duo plana se invicem secent, communis ipsorum sectio recta linea erit. Quod ostendere oportebat.

#### PROP. IV. THEOR.

Si recta linea duabus rectis lineis se invicem secantibus in communi sectione adrectos angulos insistat, etiam ducto per ipsas plano ad rectos angulos erit.

Recta linea quædam ef duabus rectis lineis ab cd fe invicem secantibus in E puncto, ab ipso E ad rectos angulos infiltat. dico EF etiam plano per AB CD ducto ad rectos angulos esse. Sumantur recta linea e A E B C E DE

inter se æquales: perque E ducatur recta linea GEH utcunque: & jungantur A D C B; deinde à quovis puncto F du-CANTUR FA FG FD FC FH FB. & quoniam duz rectze linez AE ED duabus rectis lineis CE EBæquales funt, &



ergo & angulus DAE æqualis est angulo EBC. est autem & angulus AEG « æqualis angulo BEH. duo igitur triangula funt AGEBEH, duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & unum latus A E uni lateri E B 2quale quod est ad æquales angulos. quare & reliqua latera

r 26. primi. reliquis lateribus æqualia habebunt c. ergo GE quidem est æqualis ен; ас vero ipsi вн. quod cum а е sit æqualis EB, communis autem, & ad rectos angulos FE; erit bafis AF basi FB æqualis; eadem quoque ratione & CF æqualis erit FD. præterea quoniam AD est æqualis CB, & AF ipfi FB, erunt duze FA, AD duabus FB BC zequales, altera al-

6 4. primi. CB æqualis, & triangulum AED triangulo CEB æquale.

d 8. primi, teri; & ostensa est basis DF æqualis basi FC. angulus d igitur FAD angulo FBC est æqualis. rursus ostensa est AG æqualis BH, sed & AF ipsi FB est æqualis. duæ igitur FA AG duabus FB BH æquales sunt, & angulus FAG æqualis est angulo FBH; ut demonstratum fuit, basis igitur GF basi FH est & æqualis. rursus quoniam GE ostensa est æqualis E H, communis autem EF; erunt duz GEEF zquales duabus HE EF; & basis HF est æqualis basi FG. angulus d igitur GEF angulo HEF est æqualis, & idcirco rectus est uterque angulorum GEF HGF. ergo FE ad GH utcunque per E ductam rectos efficit angulos. fimiliter oftendemus FE etiam ad omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt, & in subjecto funt plano, rectos angulos efficere recta autem ad planum recta est e quando ad omnes rectas lineas ipsam contingentes,

tingentes, & eodem existentes plano rectos efficit angulos. quare FE subjecto plano ad rectos angulos insistit. at subjectum planum est quod per ABCD rectas lineas ducitur. ergo FE ad rectos angulos erit ducto per ABCD plano. Si igitur recta linea duabus rectis lineis se invicem secantibus in communi sectione ad rectos angulos insistat, etiam ducto per ipsas plano ad rectos angulos erit. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. V. THEOR.

Si recta linea tribus rectis lineis sese tangentibus, in communi sectione, ad rectos angulos insistat, tres illæ rectæ lineæ in uno plano erunt.

Recta linea quædam A B tribus rectis lineis BC BD BE, in contactu B, ad rectos angulos infiffat. dico BC BD BE in uno plano effe. Non enim, sed si fieri potest, sint BD BE quidem in subjecto plano; BC vero in sublimi, & planum per

AB BC producatur. communem utique sectionem in subjecto plano faciet a rectam lineam; faciat BF. in uno igitur sunt plano per AB BC ducto, tres rectæ lineæ AB BC BF. &c quoniam AB utrique ipsaum BD

C 4 3, hujus.

BE ad rectos angulos infiftit, & ducto per ipsas DB BE plano ad rectos angulos erit. planum autem per DB BE est subjectum planum. ergo AB ad subjectum planum recta b est. b 4. hujust quare & ad comnes rectas lineas ipsam contingentes, quæ c3. Des. in eodem plano sunt, rectos faciet angulos; sed ipsam tangit BF in subjecto existens plano. ergo angulus ABF rectus est. ponitur autem & ABC angulus rectus. equalis igitur est angulus ABF angulo ABC, & in eodem sunt plano; quod sieri non potest. recta igitur linea BC non est in sublimi; quare tres rectæ lineæ BC BD BE in uno sunt plano. Si igitur recta linea tribus rectis lineis sese tangentibus, in communi sectione, ad rectos angulos insistat, tres illæ rectæ lineæ in uno plano erunt. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. VI. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ eidem plano ad rectos angulos fuerint, illæ inter sese parallelæ erunt.

Duze enim rectte lineze ABCD subjecto plano sint ad rectos angulos, dico AB ipsi CD parallelam esse, occurrant L2 enim

EUCLIDIS ELEMENTORUM **r64** 

enim subjecto plano in punctis B D, jungaturque B D recta linea, cui ad rectos angulos in subjecto plano ducatur DE, 87 posita de ipsi a e gequali, jungantur e e a e a d. Quo-

niam igitur AB recta est ad subjectum planum, & ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, & in subjecto sunt plano, rectos angulos a efficiet: contingit autem AB utraque ipfarum BD BE existens in subjecto plano. ergo uterque angulorum ABD ABE rectus est. eadem ratione rectus etiam est uterque ipforum CDB CDE & quoniam AB 22- B qualis est ipsi DE, communis autem BD. erunt duze ABBD duabus ED DBZ-

4 3. Def. hujus.

quales, & rectos angulos continent; 64 primi basis igitur AD basi BE est 6 acqualis. rursus quoniam AB est æqualis DE, & AD ipsi BE, disse

ABBE duabus ED DA æquales sunt, & basis ipsarum AE e 8. primi. communis; ergo angulus A B E angulo E D A eft e sequalis. sed ABE rectus est rectus igitur & EDA; & ideirco ED ad DA est perpendicularis. sed & perpendicularis est ad utramque ipsarum BD DC. quare BD tribus rectis lineis BD DADC in contactu ad rectos infiftit angulos. tres igitur d f. hujus, rectæ lineæ BD DA, DC in uno funt d plano. in quo autem funt BDDA, in eo est AB, omne enim triangulum in uno e 2. hujus. est plano. ergo AB BD DC in uno plano fint necesse est: at-

que est uterque angulorum ABD BDC rectus. parallela igif 28. primi. tur f est AB ipsi CD. quare si duze rectas linese eidem plano ad rectos angulos fuerint, illæ inter se parallelæ erunt. Ö. E. D.

#### PROP. VII. THEOR.

Si dua recta linea parallela sint, sumantur autem in utraque ipsarum quælibet puncta; quæ dicta puncta conjungit recta in codem erit plano, in quo or parallela.

Sint dux rectx linex parallelx AB CD, & in utraque ipsquælibet fumantur puncta EF. dico rectam lineam quæ puncta e f conjungit, in eodem plano esse, in quo funt parallelæ. non enim, sed si fieri potest, sit in fublimi, ut EGF, &c per 🚡 \* EGF, planum ducatur quod



4 3. hujus, in subjecto plano sectionem faciet 4 rectam lineam; facial

ut

ut ef. ergo dus rectæ lineæ egf ef spatium continebunt, quod sier non b potest. non igitur quæ à puncto e ad b 10. axio. E ducitur recta linea in sublimi est plano, quare erit in eo primi. quod per ABCD parallelas transit. Si igitur duæ rectæ lineæ parallelæ sint, &c. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. VIII. THEOR.

Si due recte linese parallelse fint, altera nutem ipfarum plano alicui fit ad rettos angalos, fo reliqua eidem plano ad rettos angulos erit.

Sint duæ rectæ lineæ parallelæ a B c n, & altera ipfarum Vide figuram AB subjecto plano sit ad rectos angulos. dico & reliquam Prop. sexta. CD eidem plano ad rectos angulos effe. occurrant enim AB C D subjecto plano in punctis B D, & BD jungatur. ergo A B CD BD in uno funt b plano. ducatur ipla BD ad rectos angu-h 7, hujus. los in subjecto plano DE: & ponatur DE ipsi AB acquasis: junganturque BE AE AD. & quoniam AB perpendicularis eft ad subjectium planum, & ad omnes rectas tineas quæ iplam contingunt funtque in subjecto plano, perpendicu-Paris a crit. rectus igitur oft uterque angulorum A B D A B E. a 3. Def. quod cum in parallelas rectas lineas AB CD recta incidit BD, erunt anguli ABD CDB duobus rectis b æquales. rectus b 29 primi. autem est ABD. ergo & CDB est rectus; ac proprerea CD perpendicularis est ad BD. & quoniam AB est requalis DE, communis autem BD, duz ABBD duabus ED DB æquales funt; & angulus ABD est æqualis angulo EDB, rectus enim urcerque est, basis igirur AD basi BE est e æqualis. rursus (4. primi. quoniam AB equalis of DE, & BE ipli AD; crum due AB BE duabus ED DA siquales, altera alteri; & basis earum communis A E. quare angulus A B E est d'æqualis angulo d 8, primi. EDA. rectus autemest ABE. ergo & EDA est rectus, & ED ad DA perpendicularis. fed & perpendicularis est ad BD. ergo ED etiam ad planum per BD DA perpendicularis e erit, e 4. hujus. & ad omnes rectas lineas que in codem existemes plano iplam continguat, rectos f faciet angulos, at in plano per f 3, Def. BD DA est DC quoniam in plano per BD DA sum g AB g 2. hujus. BD: in quo autem funt AB BD in codem " est ipsa D c. quare, 7. hujus. ED ipli DC est ad rectos angulos: ideoque CD ad rectos angulos est ipsi DE; sed & etiam ipsi DB. ergo CD duabus rectis lineis DE DB fe mutuo fecantabus in communi fectione D ad rectos angulos inflitit; ac propresea plano per DE DB est ad rectos angulos, planum autem per DE DB est subjectum planum, ergo co subjecto plano ad rectos angulos erit. Quod demonstrare oportebat.

PROP.

# PROP. IX. THEOR.

Que eidem recte linee sunt parallele, non existentes in eodem in quo ipsa plano, etiam inter se parallelæ erunt.

Sit utraque ipsarum A B C D parallela ipsi E F, non existentes in eodem, in quo ipsa plano. dico AB ipsi CD parallelam esse. sumatur in EF quodvis punctum G, à quo ipsi EF, in

plano quidem per EFAB transeunte, ad rectos angulos ducatur GH; in plano autem transeunti per EF CD, rursus ducatur ipsi EF ad rectos angulos G K. & quoniam e f ad utramque iplarum GH GK est perpendi-



4. hujus. Cularis, erit E F etiam ad rectos a angulos plano per G H GK transcunte. atque est EF ipsi AB parallela. ergo & AB pla-8. hujus. no per HGK ad rectos angulos best. eadem ratione & CD plano per HGK est ad rectos angulos. utraque igitur ipsarum ABCD plano per HGK ad rectos angulos erit. Si autem duz rectze lineze eidem plano ad rectos angulos fue-

e 6. hujus, rint, parallelæ e erunt inter se ergo AB ipsi CD est parallela. Quod demonstrare oportebat,

# PROP. X. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ sese contingentes, duabus rectis lineis sese contingentibus sint parallelæ, non autem in eodem plano; equales angulos continebunt.

Duæ rectæ lineæ sese contingentes ABBC, duabus rectis lineis DEEF sese contingentibus sint parallelæ, non autem in eodem plano. dico angulum A B C angulo D E F æqualem esse. assumantur enim BABCED EF inter se æquales: & jungantur AD CF BE AC DF. quoniam igitur BA ipli 33.primi. E D æqualis est & parallela, erit & A D æqualis & parallela ipsi BE. eadem ratione & cf ipsi BE æqualis & parallela erit. utraque igitur ipfarum ADCF ipsi BE æqualis est & parallela. quæ au-



ter se parallelæ b erunt. ergo AD parallela est ipsi CF & b 9. hujus. zequalis. atque ipsas conjungunt ACDF; & AC igitur ipsi
DF zequalis est & parallela. & quoniam duz rectz linez AB 33. primi.
BC duabus DE EF zequales sint, & basis AC est zequalis
basi DF; erit d angulus ABC angulo DEF zequalis. Si igitur d 8. primi.
duz rectz linez sese contingentes, duabus rectis lineis sese
contingentibus sint parallelz, non autem in eodem plano;
zequales angulos continebunt. Quod oportebat demanstrare.

#### PROP. XI. PROBL.

A dato puncto in sublimi, ad subjectum planum, perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit datum quidem punctum in sublimi A, datum autem subjectum planum BH. oportet à puncto A ad subjectum planum perpendicularem rectam lineam ducere. In subjecto plano ducatur quædam recta linea utcunque B c, & à pun-

cto A ad BC perpendicularis agatur. A D. fiquidem igitur A D perpendicularis fit etiam ad fubjectum planum; factum jam erit, quod proponebatur: fin minus; ducatur à puncto D ipfi B c, in subjecto plano, ad rectos



6 angulos DE: & à puncto A ad DE perpendicularis e du-611. primi. catur A F. denique per F ducatur G H ipsi B C parallela. c 12. primi. Quoniam B Cutrique ipfarum D A DE est ad rectos angulos, erit d & B C ad rectos angulos plano per E D D A transeunti. d 4. hujus. quin ipsi BG parallela est GH; si autem sint duz rectze lineze parallelæ, quarum una plano alicui sit ad rectos angulos; & reliqua eidem plano ad rectos angulos erit. quare & 8. hujus. GH plano per ED DA transeunti ad rectos angulos est: ac propterea ad omnes rectas lineas, quæ in eodem plano existentes insam contingunt est f perpendicularis. contingit f 3. Def. autem ipsam af existens in plano per EDDA. ergo GH perpendicularis est ad AF. & ob id AF. est perpendicularis ad GH: est autem AF ad DE perpendicularis. ergo AF perpendicularis est ad utramque ipsarum HG DE. si autem recta linea duabus rectis lineis sese contingentibus, in communi sectione, ad rectos angulos insistat, etiam plano per ipías ducto ad rectos angulos d erit. quare A F plano per ED GH ducto est ad rectos angulos. planum autem per EDGH est subjectum planum. ergo AF ad subjectum planum est perpendicularis. A dato igitur puncto sublimi A, ad

EUCLIDIS ELEMENTORUM 168

subjectum planum, perpendicularis recta linea ducta est a r Quod facere oportebat.

#### PROP. XII. PROBL.

' Dato plano, à puncto quod in ipso datum est, ad rectos angulos rectam lineum constituere.

Sit datum quidem planum subjectum, punctum auten quod in ipso sit A. oportet à puncto a subjecto plano ad rectos angulos rectam lineam constituere. Intelligatur aliquod punctum sublime B, à quo ad fubjectum planum a-

4 11. hujus, gatur a perpendicularis BC; 4 31. primi. & per a ipfi BC parallela

ducatur AD. quoniam igitur duz rectze lineze parallelse funt

ADCB, una autem ipfarum BC subjecto plano est ad rectus e 8. hujus. angulos; & reliqua e A D subjecto plano ad rectos angulos erit. Dato igitur plano à puncto quod in ipfo est datum, ad rectos angulos recta linea constituta est. Quod facers oportebat.

#### PROP. XIII. THEOR.

Dato plano, à puncto quod in ipso est, due rectæ tinca ad rectos angulos non constituentur ex eadem parte.

Si enim fieri potest, dato plano, à puncto quod in ipso est A, duz reclæ linez AB AC ad rectos angulos constituanter

ex eadem parte : & ducatur planum per BA AC, quod faciet sectionem per a in 43. hujus. Ribjecto plano 4 rectam lineam. facial DAE. ergo reclas linese as ac dae in uno funt plano. & quonium ca fubjecto plano ad rectos an-

€ 3. Def.

gulos est, & ad , omnes rectas lineas, que in subjecto plane existences iplam contingunt, rectos faciet angulos. contingit autem iplam DAE, quæ est in subjecto plano. angulus igitur CAE rectus est. cadem ratione & rectus oft BAE. ergo angulus CAE ipsi BAE est æqualis. & in uno sunt plano, quod fieri non potest. Non igitur dato plano, à punôto, quod in iplo est, due recte linese ad rectos angulos comitituentur ex eadem parte. Quod oportebat demonstrare.

PROP.

#### PROP. XIV. THEOR.

Ad que plana, cudem rectu linea est perpendicularis, ea paratlela sunt.

Recta quædam linea AB ad utrumque ipforum planorum

CD EF sit perpendiculatis. dico eaplana parallela effe. Si enim non ita lit producta convenient interfe: conveniant, & communem fectionem faciant rectam lineam GH; &c in ipla GH lumpto quo- C vis puncto k, jungiout ak bk. Quomiam igitur AB perpendicularis est all EF planum; crit & perpendicularis ad iplam bix roctam lineum in plano kf producto existencement, quare angulus ABK rectus est. eadem ratione & BAK est rectus: ideoque trianguli ABK duo anguli ABK BAK duobus rectis funt



equales, quod fieri non potett. non igitur plana CD EF a 17. primi. producta inter se convenient, quare od ex parallela sint necesse est. Ad quæ igitur plana, eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt. Quod demonstrare oportebat.

### PROP. XV. THEOR.

Si dua recta linea fefe taugentes duabas rectis lineis sese tangentibus fint parallela, non autem in codem plano; & quæ per ipsas transeunt plana parallela erunt.

Duz rectæ lineæ sese tangentes ABBC, duabus rectis kneis sele tangentibus DE EF parallele fant, & non in codem plano, dico plana que per ABBC, DE EF transcuttifi

producantur, inter le non convenire. Ducatur à puncto B ad planum, quod per DEEF transit perpendicularis B.G., que plano in pun-Geo G GOCHITZE, & per G ducatur ipli quidom E D papallela GH; iph voro EF



parallela ok. itaque quoniam no perpendicularis est ad planum per DEEF; & ad omnes roches lineas que iplano contingunt, & in eodem sunt plano, rectos faciet a angulos. a 3. Def. contingit autem ipsam utraque carum GHGK, quæ sunt in codem

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

eodem plano. rectus igitur est uterque angulorum BGH BGK. & quoniam BA parallela est ipsi GH, anguli GBA 19. primi. BGH duobus rectis sunt b æquales. rectus autem est BGH. ergo & GBA rectus erit, ideoque GB ad BA est perpendicularis. eadem ratione & GB est perpendicularis ad BC. cum igitur recta linea BG duabus rectis lineis BABC se invicem secantibus ad rectos angulos insistat; erit BG etiam 🕯 4. hujus. ad planum per BA BC ductum 4 perpendicularis. atque est ad planum per DEEF perpendicularis. ergo BG perpendicularis est ad utrumque planorum quæ per ABBC, DE EF transeunt. Ad quæ vero plana eadem recta linea est perc 14. hujus. pendicularis, ea parallela funt. parallelum igitur est planum per ABBC plano per DEEF. Quare si duz rectze lineze sese tangentes duabus rectis lineis sese tangentibus sint parallela, non autem in eodem plano, & quæ per ipsas transcunt plana parallela erunt. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XVI. THEOR.

Si duo plana parallela ab aliquo plano secentur, communes ipsorum sectiones parallelæ erunt.

Duo plana parallela ABCD à plano aliquo EFHG secentur; communes autem ipsorum sectiones sint EF GH. dico EF ipsi GH parallelam esse. Si enim non est parallela, productive EFGH inter se convenient, vel ad partes FH,

vel ad partes E.G. producantur prius, ut f H, & conveniant in k. quoniam igitur EFE est in plano AB, & omnia quæ in EFK sumuntur puncta in eodem plano erunt: unum autem punctorum quæ funt in efk, est ipsum k punctum. ergo k est in plano AB. eadem ratione & K est in CD plano. ergo plana ABCD producta inter se convenient. non conveniunt autem, cum parallela ponantur. non igitur EFGHA rectæ lineæ productæ convenient ad partes FH. similiter demonstrabimus ne-

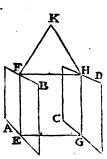

que ad partes E G convenire, si producantur. quæ autem neutra ex parte conveniunt parallelæ funt. ergo EF ipsi он est parallela. Si igitur duo plana parallela ab aliquo plano fecentur, communes ipforum fectiones parallelæ erunt. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XVII. THEOR.

Si due recte linee à parallelis secentur planis, inteas dem proportiones secabuntur.

Duz rectze lineze ABCD à parallelis planis GHRLMN Secentur in punctis AE BC FD. dico ut AE recta linea ad

iplam EB, ita effe CF ad FD. Jungantur enim ac Bd ad: & occurrat ad plan no kl in puncto x: & exxfjungan- G tur. Quoniam igitur duo plana parallela KLMN à plano EBDX secantur, communes ipforum sectiones EX BD parallelæ • funt. eadem ratione quoniam duo plana parallela GHKL à plano AXFC K Tecantur, communes ipsorum sectiones A C F X funt parallelæ. & quoniam uni laterum trianguli ABD, videlicet ipsi BD parallela ducta est EX, ut AE ad EB ita berit Ax ad x D. rurlus quoniam uni M



laterum trianguli ADC, nempe ipsi AC parallela ducta est XF, erit ut AX ad XD6, ita CF ad FD. oftensum autem est ut a x ad x D, ita esse ad EB. ut igitur A E ad E B, ita est e CF ad FD. Quare si duæ rectæ lineæ à paral-e 11.quinti. le is secentur planis, in easdem proportiones secabuntur. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XVIII. THEOR.

Si recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, & omnia que per ipsam trauseunt plana eidem plano ad tectos angulos erunt.

Recta linea quædam A B subjecto plano sit ad rectos angulos. dico & omnia plana quæ per ipsam A B transeunt, subjecto plano ad rectos angulos esse. Producatur enim per AB planum DE, sitque plani D E, & subjecti plani communis sectio ck: & fumatur in CE quodvis pun-

Ctum F; à quo ipsi c E ad rectos angulos, in D E plano, ducatur FG. quoniam igitur AB ad subjectum planum est perpendicularis; & ad omnes rectas lineas, quæ ipíam contingunt & in codem funt plano perpendicularis a crit. quare 43. Def.

172 Euclidis Elementorum

etiam ad CE est perpendicularis, angulus igitur ABF rechu est: sed & GFB est rechus: ergo AB parallela est ipsi Fg

est autem AB subjecto p.ano ad rectos angulos. & FG
igitur eidem plano ad rectos
angulos serit. at planum
ad planum rectum est, quando communi planorum sectioni ad rectos angulos
ducta rectas linea in uno

e 4. Def. hujus.

68. hujus.

planorum, reliquo plano ad rectos angulos cint: et communi planorum sectionice in uno plano de rectos angulos ducta FG, ostensa est subjecto p'ano ad rectos esta angulos ergo planum de rectum est ad subjectum planum similiter demonstrabuntur et omnia que per a b transcus plana subjecto plano recta esse. Si igitur recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, et omnia que per iplam transcus plana eidem plano ad rectos angulos erunt. Quod oporteba demonstrare.

#### PROP. XIX. THEOR.

Si duo plana se invicons secantia plano alicui sint ad rectos angulos, & communis insorum sectio esdem plano ad rectos angulos crit.

Duo plana se invicem secantia A B B c subjecto plano sint ad rectos angulos: communis autem inforum sectio sit BD dico BD subjecto plano ad rectos angulos esse. Non

enim, fed fi fieri potest; non sit e p ad rectos angulos subjectio plano; & à puncto D ducatur in plano quidem A.B., ipsi A D rectæ lineæ ad rectos angulos D.E.: in plano aurem B.C. ducatur ipsi C.D. ad rectos angulos D.F.. Er queniam planum A B ad subjectum planum rectum est, &c communi ipsorum sectioni A.D. ad rectos angulos in plano A B ducta est D.E., erit A.D.E. ad subjectum planum perpendicularis. similiter ostendemus & D.F. perpendicularem esse ad subjectum planum. quare ab eodem puncto D. subjecto p. ano duæ rectæ lineæ ad rectos

E C

jecto plano due rectæ lineæ ad rectos angulos confituems.

13. hujus funt fex cadem parte, quod fieri non é porest non figiens fubjecto plano à puncto D ad rectos angulos confituement aline rectæ lineæ, præser riplan D B, communous planosum

AB BC

as se fectionem. quare DB fubjecto plano est perpendicularis. Ergo si duo plana se invicem secantia plano alicui sat ad rectos angulos, se communis ipsorum sectio eidem plano ad rectos angulos erit. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XX. THEOR.

Si solidus angulus tribus angulis planis contineatur, duo quilibet reliquo majores funs, quomodocunque sumpti.

Solidus angulus ad a tribus angulis planis. BAC CAD DAB contineatur. dico angulorum BAC CAD DAB duos quoslibet reliquo majores elle, quemodocuiaque fumptos. Si



fituatur a angulo DAB, in plano per BA AC transcunte, a 23 primit Equalis angulus BAE; ponarurque ipli AD sequalis AE; 85. Per E ducta BE C secet rectas lineas AB AC in punctis BC. & DB DC jungantur. itaque quoniam DA est æqualis A E, communis autem AB, duse DA AB sequales funt duabus AE AB; & angulus DAB æqualis est angulo BAE. basis igitur DB basi BE est & æqualis. Et quonism duæ DB DC ipsa BC majores & 4. primis funt, quarum DB æqualis oftensa est ipsi BE; erit reliqua DC quam reliqua EC major, quod cum DA sit sequalis AE, communis autem A C & basis D C major basi E C; erit an-c 25 primit gulus DAC angulo EAC major. fed ex constructione est DAB angulus æqualis ipsi BAE. quare DAB DAC anguli, angalo BAC majores funt. similiter demonstrabimus, & si duo Wilibet alii sumantur, cos reliquo esse majores. Si igitur solidus angulus tribus angulis planis contineatur; duo quiliber reliquo majores sunt, quomodocunque sumpti. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXI. THEOR.

Omnis folidus angulus, minoribus quam quatuor rectis angulis planis continetur.

Sit folicius angulus ad a, planis angulis BAC CAD DAR

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM 174

contentus. dico angulos BAC CAD DAB quatuor reclis esse minores. Sumantur enim in unaquaque ipsarum AB AC AD quævis puncta B C D, & BC CD DB jungantur. Quo-

niam igitur folidus angulus ad B, tribus angulis planis continetur CBA ABD CBD, duo • 20. hujus quilibet reliquo majores funt: anguli igitur CBA ABD, angulo CBD funt majores. eadem ratione, & anguli quidem BCA ACD majores funt angulo BCD; anguli vero CDA ADB majores angulo CDB.

quare fex anguli CBA ABD BCA ACD ADC ADB tribus angulis CBD BCD CDB funt majores. fed tres anguli CBD 6 32. primi. BDC DCB funt 6 æquales duobus rectis. fex igitur anguli CBA ABD BCA ACD ADC ADB duobus rectis majores funt. quod cum singulorum triangulorum ABC. ACD ADB tres anguli sint æquales duobus rectis, erunt trium triangulorum novem anguli CBA ACB BAC ACD DAC CDA A-DB DBA BAD æqualis sex rectis. quorum sex anguli ABC BCA ACD CDA ADB DBA duobus rectis funt majores: reliqui igitur BAC CAD DAB tres anguli, qui folidum continent angulum, quatuor rectis minores erunt. omnis solidus angulus, minoribus quam quatuor rectis angulis planis continetur. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXII. THEOR.

Si sint tres anguli plani, quorum duo reliquo sint majores, quomodocunque sumpti, contineant autem ipsos recta linea aquales; fieri potest, ut ex iis qua rectas. equales conjungunt, triangulum constituatur.

Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHC, quorum duo reliquo sint majores, quomodocunque sumpti: contineant autem ipsos aquales recta linea ABBC DEEF GHHK, & ACDFGK jungantur. dico fieri posse ut ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur: hoc est duas reliqua majores esse quomodocunque sumptas. Si igitur anguli ad 4. primi. ad B E H fint æquales, & AC DF GK æquales, 4 erunt, & duæ reliquâ majores. sin minus, sint inæquales anguli ad BEH, & major sit angulus ad B utrovis ipsorum qui sunt 6 24. primi. ad E H. major igitur est & 6 recta linea A C utravis ipsarum DF GK. & manifestum est ipsam A c una cum altera ipsarum DF GK, reliqua esse majorem. dico & DF GK ipsa AG majores

majores esle. constituatur e ad rectam lineam A B, & ad pun-c23. primi. Chum in ea B, angulo GHK æqualis angulus ABL, & uni

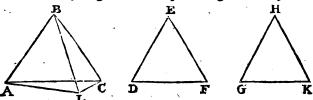

ipsarum abbc de ef gh hk ponatur æqualis bl, &. AL CL jungantur. Quoniam igitur duæ ABBL duabus GH HK æquales funt, altera alteri, & angulos æquales continent; erit basis AL basi GK æqualis. & quoniam anguli ad E H, angulo A B C majores funt, quorum angulus G HK est equalis ipfi ABL; erit reliquus qui ad E, angulo LBC major. quod cum duæ LBBC duabus DEEF æquales funt, àltera alteri; & angulus DEF angulo KBC major; basis DF basi LC major b erit. ostensa est autem GK æqualis AL. 6 24 primie ergo DF GK ipsis AL LC sunt majores; sed AL LC majores sunt ipsa Ac. multo igitur DF GK, ipsa Ac majores erunt. quare rectarum linearum ACDFGK duze reliqua majores sunt quomodocunque sumptæ; ac propterea sieri potest ut ex æqualibus ipsis A C DF G K triangulum constituatur. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXIII. PROBL.

Ex tribus angulis planis, quorum duo reliquo sint majores, quomodocunque sumpti, solidum angulum con-Stituere, oportet autem tres angulos quatuor rectis e//e minores,

Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHK, quorum duo reliquo fint majores, quomodocunque fumpti, fintque tres

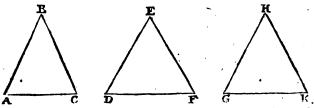

anguli quatuor rectis minores. oportet ex æqualibus ipsis ABC DEF GHX folidum angulum constituere. abscindantur equales ABBC DE EF GH HK; & AC DF GK jungantur.

fieri igitur potest ut ex æqualibus ipsis ACDFGK confi-22. hijus tuatur s triangulum. Itaque s constituatur LMN, ita ut AC 6 22. primi. quidem sit æqualis LM, DF vero ipsi MN: & præterez GK es. quarti. ipli LN, & circa LMN triangulum circulus LMN e describatur: sumaturque ipsius centrum x, quod vel erit intra triangulum LMN, vel in uno ejus latere, vel extra. fit primo intra: & LXMXNX jungantur. dico AB

majorem esse ipsa Lx. fi enim non ita fit, vel AB crit æqualis Lx, vel ea minor. sit primo æqualis. quoni- I am igitur AB est æqualis L X atque eft AB ipli BC acqualis; erit Lx æqualis BC. est autem Lx aequalis

XM. duze igitur ABBC duabus LXXM æquales funt, altera alteri; & Ac basis basi L M æqualis ponitur, quare ? primi. d angulus A E c angulo L X M est æqualis : eadem ratione & angulus quidem DEF est æqualis angulo MXN, angulus Vero GHK angulo NXL. tres igitur anguli ABC DEF GHE tribus LXM MXN NXL æquales funt. fed tres LXM MXN

e Cor. 15. NXL quaturor rectis funt exquales. ergo & tres ABC DEF primi. GHK æquales erunt quatuor rectis. atqui popuntur quatuof rectis minores, quod est absurdum. non igitur AB ipsi Lx est æqualis, dico præterea neque AB minorem esse ipsalx fi enim fieri potest, sit minor, & ponatur ipsi quidem a s æqualis x Q, ipfi vero n c æqualis x P, & o P jungatur. quoniam igitur A B est æqualis BC, & x o ipsi x P æqualis erit. ergo & reliqua o L reliquæ PM est æqualis; ac propteres

f 2. fexti. #4. fexti.

LM parallela f est ipsi OP; & LMX triangulum triangulo OPX acquiangulum. est g igitur ut XL ad LM, ita XO ad op; & permutando ut x L ad x o, ita L M ad o P. major autem est Lx, quam x o. ergo & LM quam o p est major. fed LM polita est æqualis AC. & AC igitur quam o P major erit. itaque quoniam duz rectæ lineæ ABBC duabus

\$ 25. primi. OX XP æquales sunt, & basis AC major basi OP; erit b angulus ABC angulo OXP major. similiter demonstrabimus & DEF angulum majorem esse angulo MXN, & angulum GHK angulo N XL. tres igitur anguli A B C DEF GHK tribus LXM MXN NXL funt majores. at anguli ABC DEF GHK quatuor rectis minores ponuntur. multo igitur anguli

LXM MXN NXL minores erunt quatuor rectis. fed & 22 i Cor. 15. quales, quod est absurdum, non igitur A B minor est, quam primi,

L x. oftenfum autem est neque esse æqualem. ergo major sit necesse est. constituatur & a puncto x circuli L M N plano ad k 12. hujus. rectos angulos x R. & excellui quo quadratum ex AB superat quadratum ex L x, ponatur æquale quadratum quod fit ex RX, & RL RM RN jungantur. quoniam igitur RX perpendicularis est ad planum DMN circuli, & ad unamquamque ipsarum LX MX NX erit / perpendicularis. & 1 3. Def. quoniam Lx est æqualis x M, communis autem & ad rectos angulos X R, crit basis L R æqualis m basi R M. eadem, ratione m 4. primi. & RN utrique ipsarum RL RM est equalis. tres igitur rectae lineae RL RM RN inter se aequales sunt. & quoniam quadratum x n ponitur æquale excellui, quo quadratum ex AB superat quadratum ex Lx; erit quadratum ex AB quadratis ex Lx x R æquale. quadratis autem ex Lx x R æquale est » quadratum ex R L; rectus enim angulus est » 47. primi. LXR. ergo quadratum ex AB quadrato ex R L æquale erit; ideoque AB ipsi RL est requalis. Yed ipsi quidem AB requalis est unaquæque ipsarum BC DE EF GH HK: ipsi vero RL æqualis utraque ipfarum RMRN. unaquæque igitur iplarum ABBC DE EF GH HK uniculque iplarum RL RM RN est equalis. quod cum duz RL RM duabus AB BC zquales fint, & basis им ponatur zqualis basi лс: erit angulus L R M æqualis angulo A B C. eadem ratione & an- . 8. primi. gulus quidem MR N angulo DEF, angulus autem LRN angulo GHK est æqualis. ex tribus igitur angulis planis LRM MRN LRN, qui æquales funt tribus datis ABC DEF GHK folidus angulus constitutus est ad R.

Sed fit centrum circuli in uno laterum trianguli, videlicet in MN, quod fit x, & x L jungatur. dico rursus A B

majorem esse ipsa L X. si enim non ita sit, vel A B est æqualis L-X vel ipsa minor. sit primo æqualis. duæ gitur A B B C, hoc est D E E F duabus M X X L, hoc est ipsi M N æquales sunt. sed M N ponitur æqualis D F.

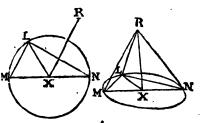

ergo DE EF ipfi DF funt æquales, quod fieri non p potest, 20, primi, non igitur A B est æqualis L x. similiter neque minor, multo enim magis id quod fieri non potest sequeretur, ergo A B ipsa L x major est. & similiter si excessivi quo quadratum ex A B superat quadratum ex L x æquale ponatur quadratum

#### Euclidis Elementorum

ex R x, & ipsa R x circuli plano ad rectos angulos con-

stituatur, fiet problema.

178

Sed fit centrum circuli extra triangulum LMN, quod fit x, & LX MX NX jungantur. dico & fic AB ipsa LX majorem esse. Si enim non ita sit, vel æqualis est, vel minor. sit primo sequalis. ergo duse ABBC duabus MX XL sequales funt, altera alteri; & basis AC est sequalis basi ML. angulus igitar ABC equalis est angulo MXL. eadem ratione &

GHK angulus iphlanelt æqualis; ac propterea totus Mx n æqualis du-Obus ABC GHK. fed & anguli

ABC GHK an- Ā DEF est major. at quoniam duse DE EF duabus MXXN equales funt, & balis DF æqualis bali mn, erit MXN angulus angulo M DEF æqualis. oftenfus autem est major,

est abfurdum.



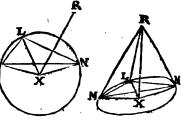

non igitur a b est æqualis Lx: deinceps vero oftendemus neque minorem esc. quare major necellario erit. & si rursus circuli plano ad rectos angulos constituamus x n, & ipsam æqualem ponamus lateri quadrati ejus, quo quadratum ex a B superst quadratum ex L x, problema constituetur. Dico vero neque minorem esse AB ipsa Lx. si enim sieri potest, sit minor; & ipsi quidem AB æqualis ponatur x o, ipsi vero BC æquelis x P, & OP jungatur. quoniam

igitur AB ipli BC est æqualis, erit X o sequalis X P. ergo & reliqua o L. reliquæ PM æqualis. parallela igitur q est LM ipsi PO, & triangulum LMX triangulo PXO æquiangulum elt

r 4. sexti. quare r ut x L ad L M, ita x O ad O P: & permutando ut L x ad x o, ita L M ad op. major autem est Lx quam хо. ergo Lм quam ор est major.

fed LM est exqualis A c. & A c igitur quam o p major

rit. itaque quoniam duze ABBC duabus o x x P; funt equales altera alteri; & basis A c major est basi o P; erit fangulus ABC angulo OXP major. fimiliter & fi XR fu-f25 primimatur æqualis utrivis ipfarum x o x p, & jungatur o R, oftendemus angulum GHK angulo OXR majorem. conftituatur ad rectam lineam Lx, & punctum in ipsa x angulo quidem ABC æqualis angulus LXS, angulo autem GHK equalis LXT, & ponatur utraque X3 XT ipsi o x æqualis: junganturque os ot st. & quoniam dux abbc duabus OX X 8 sequales funt, & angulus ABC sequalis angulo OX \$ erit balis A C, hoc est L M, bali os esqualis. eadem ratione, & LN est sequalis ipsi or. quod cum duse MLLN duabus OS OT fint æquales, & angulus M L N major angulo sor; erit & basis mn basi s r major. sed mn est æqualis p r. ergo & DF quam's T major erit. quoniam igitur duæ DE Er duabus sx x T sequales funt, & basis Dr major basi st; erit angulus DEF angulo sxt major. æqualis autem est angulus SXT angulis ABC GHK. ergo DEF angulus angulis ABC GHK major est: sed & minor. Quod sieri non potest. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXIV. THEOR.

Si solidum parallelis planis contineatur, opposita ipsins plana, & equalia, & parallelogramma crunt.

Solidum enim CDGH parallelis planis ACGF BG CE FB AE contineatur. dico opposita ejus plana, & æqualia, & parallelogramma esse. Quoniam enim duo plana paral-Piela BG CE, à plano A C fecantur, communes ipsorum sectiones a parallelæ funt : ergo AB ipfi CD est parallela. rursus a 16. lujus.

quoniam duo plana parallela BF AE fecantur à plano AC, communes ipforumfectiones parallelæ - funt : parallela igitur est a d ipsi B c. ostensa autem est & AB paralicla CD. ergo AC parallelogrammum erit. similiter demon-

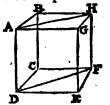

firabimus, & unumquodque ipforum ce fg gb bf Ar parallelogrammum effe. jungantur AH DF. & quoniam parallela est AB quidem ipsi DC; BH vero ipsi CF, erunt ABBH sese tangentes, duabus DCCF sese tangentibus parallelæ, & non in codem plano: quare æquales s anguloss 10. hujus. continebunt, angulus igitur ABH angulo DCF est æqualis. Et quonism dux ABBH dusbus DCCF sequeles chint, 81 - 34. printi. М 2

d 4. primi. angulus ABH æqualis angulo DCF, erit d basis AH basi DF æqualis: & ABH triangulum æquale triangulo DCF. quod cum ipsius quidem ABH trianguli, duplum esit BC parallele-logrammum: ipsius vero DCF trianguli. duplum parallelogrammum cE: erit BC parallelogrammum æquale parallelogrammum parallelogrammum & AC parallelogrammum parallelogrammo GF, & parallelogrammum AE parallelogrammo BF æquale esse. Si igitur solidum parallelis planis contineatur, opposita ipsius plana, & æqualia, & parallelogramma sunt. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Ex jam demonstratis constat, si solidum parallelis contineatur planis, opposita ipsius plana, & æqualia esse, & similia, quippe quæ & singulos angulos æquales, & circa æquales angulos latera proportionalia habeant.

#### PROP. XXV. THEOR.

Si solidum parallelepipedum plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut basis ad basim, ita solidum ad solidum.

Solidum enim parallelepipedum ABCD plano YE secetur, oppositis planis R A DH parallelo. dico ut EF  $\Phi$  A basis ad basim EHCF, ita esse ABFY solidum ad solidum EGCD. Producatur enim AH ex utraque parte: & ponantur ipsi



æquales quotcunque Λ K K L, & compleantur parallelogramma LO K Φ H X M S, & folida L P K R H Ω M T. quoniam igitur æquales inter se sunt L K K A A E rectæ lineæ; erunt & parallelogramma L O K Φ A F inter se æqualia: itemque æqualia inter se parallelogramma K Z K B A G, & adhuc parallelogramma L Y K P A R inter se æqualia; opposita enim sunt. eadem ratione & parallelogramma E C H X M S æqualia inter se sunt itemque parallelogramma H G H I IN inter se æqualia: & insuper parallelogramma D H M Ω N T.

tria igitur plana folidorum LP KR AY tribus planis æqualia funt: fed tria tribus oppositis funt æqualia. ergo tria folida

4 1. fexti.

6 24. hujus

LPKRAY inter se æqualia e erunt. eadem ratione & tria e 10. Def. folida ED H A M T sunt æqualia inter se. quotuplex igitur hujus. est basis LF ipsius AF basis, totuplex est & LY solidum solidi A y. eadem ratione quotuplex est NF basis ipsius basis HF. totuplex est & solidum ny ipsius e p solidi: & sibasis l f est æqualis basi nf, & solidum Ly solido n'y æquale erit; & si basis LF superat NF basim, & LY solidum NY superabit; & si minor, minus. quatuor igitur magnitudinibus existentibus, duabus scilicet basibus AF FH, & duobus solidis AY ED; sumpta sunt æque multiplicia, basis quidem AF, & A y solidi, videlicet basis L F, & solidum L y: basis vero HF, & ED solidi, nempe basis NF, & solidum NY. & demonstratum est si basis LF superat basim NF, & LT solidum solidum ny superare; & si æqualis æquale; & si minor minus. est igitur d ut AF basis ad basim FH, ita AY solidum d 6. Des. ad solidum ED. Quare si solidum parallelepipedum plano se-quinti. cetur, oppositis planis parallelo; erit ut basis ad basim, ita solidum ad solidum. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXVI. PROBL.

Ad datam rectam lineam, & ad datum in ipsa pun-Etum dato angulo solido æqualem solidum anglum constituere.

Sit, data quidem recta linea AB, datum autem in ipsa punctum A, & datus solidus angulus ad D qui EDC EDF F'DC angulis planis continetur. oportet ad datam rectam lineam AB, & ad datum in ipsa punctum A, dato angulo

lineam A B, & ad datum i folido ad D æqualem folidum angulum conflituere. Sumatur in linea DF quodvis punctum F, à quo ad planum per E D D C transiens ducatur a perpendicularis FG, & plano in puncto G occurrat; jungaturque DG. & ad rectam lineau

BERL E

Cto C occurrat; jungatur- H F

que DG, & ad rectam lineam AB, & ad datum in ipfa

punctum A, angulo quidem EDC æqualis angulus b consti- b 23. primi.

tuatur BAL; angulo autem EDG constituatur æqualis BAK.

deinde ipfi DG ponatur æqualis AK, & à puncto K plano

per BAL ad rectos angulos c erigatur HK; ponaturque ipfi c 12. hujus.

GF æqualis KH, & HA jungatur. dico angulum solidum ad

A qui angulis BAL BAH HAL continetur, æqualem esse

solido angulo ad D, angulis EDC CDF FDC contento. su-

IVI :

#### Euclidis Elementorum

mantur enim æquales rectæ lineæ AB DE, & jungantur HB KB FE GE. quoniam igitur FG perpendicularis est ad subjectum planum, & ad omnes rectas lineas quæ ipfam contingunt, suntque in subjecto plano, rectos faciet angulos. uterque igitur angulorum FGD FGF rectus est. eadem ratione, & uterque ipsorum HKA HKB est rectus. & quo-

niam duze KAAB duabus GD DE æqualis funt altera alteri, & angulos æquales 4, primi continent; erit · balis BK basi E G æqualis. est autem & KH æqualis GF, atque angulos rectos continent. æqualis • igitur erit HB ipsi

facere oportebat.

FE. rurfus quoniam duz AKKH duabus DO GF sequales

equalis: estque AB equalis DE. due igitur HA AB duabus fd de funt æquales; & basis he est æqualis basi fe. f 2. primi. ergo angulus f BAH angulo EDF æqualis erit. eadem ratione, & angulus HAL angulo FDC est æqualis, quandoquidem si assumanus æquales ALDC, & jungamus KLHL GC FC, quoniam totus BAL est equalis toti EDC, quorum BAK ipli EDG ponitur æqualls; erit reliquus KAL æqualis reliquo GDC. & quoniam duæ KAAL duabus GD DC equales sunt, & angulos equales continent; basis K L basi GC æqualis erit. est autem & KH æqualis GF. duæ igitur LK KH, duabus CG GF funt æquales; angulosque rectos continent: ergo basis HL æqualis est basi Fc. rursus quoniam duz H A A L, duabus F D D C zquales sunt, & basis H L equalis basi FB; crit angulus HAL equalis angulo FD C. atque est angulus BAL angulo EDC æqualis. Ad datam igitur rectam lineam, & ad datum in ipia punctum, dato angulo solido æqualis angulus solidus constitutus est. Quod

funt, & rectos continent angulos; erit basis A H basi DF

#### PROP. XXVII. PROBL.

Ad datam rectam lineam dato solido parallelepipe do simile, & similiter positum solidum parallelepipedum describere.

Sit recta quidem linea A.B; dațum vero folidum parallelepipedum CD. oportet ad datum rectam lineam AB dato folido parallelipedo co fimile, & similiter positum solidum paral-Jelepipedum describere. Constituatur ad rectam lineam A B,

& ad datum in ipsa punctum a angulo solido ad c zequelis angulus, qui angulis BAHHARKAB contineatur, itaa 26. hujus. ut angulus quidem BAH æqualis sit angulo ECF, angulus

vero bak angulo ecc, & adhuc angulus HAK angulo GCF, & fiat but EC ad CG, ita BA ad AK, ut autem GC ad CF, ita KA ad AH. ergo exæquali ut ec ad K CF, ita erit BA ad AH. compleatur parallelogram-



mum BH, & AL folidum. quoniam igitur est ut E c ad CG, ita B A ad AK, nempe, circa zquales angulos E CG B AK latera funt proportionalia; erit parallelogrammum кв раrallelogrammo G E simile. eadem quoque ratione parallelogrammum KH fimile est parallelogrammo GF, & parallelogrammum HB parallelogrammo FE. tria igitur parallelogramma solidi AL tribus parallelogrammis solidi CD similia funt: sed tria tribus oppositis sunt exqualia, & similia. Cor. 24. ergo totum AL solidum toti solido CD simile erit. Ad datam hujus. igitur rectam lineam AB dato folido parallelipipedo CD femile, & similiter positum solidum parallelipipedum AL descriptum est. Quod facere oportebat.

#### PROP. XXVIII. THEOR.

Si solidum parallelepipedum plano secetar per diagonales oppositorum planorum, ab ipso plano bifariam secabitur,

Solidum enim parallelepipedum AB plano CDEF fecetur per diagonales oppositorum planerum, videticet G P D z. dico

folidum a B à plano c DEF bafariam fecari. Quoniam enim acquale 4 est co f triangulum triangulo CBF, triangulum vero ADE triangulo DEH; elt autem & CAGA parallelogrammum parallelogrammo BE æquale 6, oppositum enim est; & parallelogrammum GE æquale parallelogrammo ch; erit prisma contentum duobus triangulis CGF ADE, & tribus parallelogrammis GEACCE æquale prismati,



6 34.prim**i.** 

24. hujus.

dum

184 EUCLIDIS ELEMENTORUM

dum à plano CDEF bifariam fecatur. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXIX. THEOR.

Solida parallelepipeda quæ in eadem sunt basi, & ea dem altitudine, quorum stantes sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia.

Sint enim in eadem basi AB solida parallelipipeda CM CN, eadem altitudine, quorum stantes AF AG LM LN CD CE BH BK sint in eisdem rectis lineis FN DK. dico soli-

dum CM folido CN æquale D E effe. Quoniam enim parallelogrammum est utrumque ipsorum CH CK; erit CB,

a 34 primi. utrique ipiarum DH EK 4 22qualis, ergo & DH est æqua- C lis ek. communis auseratur EH. reliqua igitur DE 22-

EH. reliqua igitur DE &- A

L

8. primi qualis est reliquæ HK. quare & DEC triangulum est æquale
triangulo HKB. parallelogrammum autem DG est æquale
parallelogrammo HN. eadem ratione & AFG triangulum
æquale est triangulo LMN. est autem parallelogrammum

rallelogrammo BN & parallelogrammum CG parallelogrammo BN æquale: opposita enim sunt. ergo & prisma contentum duodus triangulis AFG DEC, & tribus parallelogrammis AD DG GC est æquale prismati, quod duodus triangulis LMN HBK, & tribus parallelogrammis BMNABN continetur. commune opponatur solidum, cujus basis quidem parallelogrammum AB, oppositum autem ipsi GEHM. ergo totum CM solidum parallelepipedum toti solido parallelepipedo CN est æquale. Solida igitur parallelepipeda quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXX. THEOR.

Solida parallelepipeda que in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in issdem rectis lineis, inter se sunt equalia.

Sint in eadem basi AB solida parallelepipeda CM CN &c eadem altitudine, quorum stantes AF AG LM LN CD CE

BH BK non fint in eisdem rectis lineis. dico solidum c m solido c n æquale esse. producantur enim n k d h, & G E

FM, conveniantque inter se punctis R X; & adhuc producantur
FM GE ad O P
puncta: & AX
L O C P B R jungantur. folidum
c M, cujus bass
quidem ACBL parallelogrammum,
oppositum autem
ipsi FD H M est

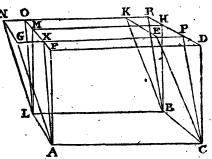

\*æquale solido co, cujus basis parallelogrammum acbl. 29.hujus. & ei oppositum xpro, in eadem enim sunt basi acbl, & ipsorum stantes af axlm lo cd cxbh br sunt in eisdem rectis lineis fodr. Sed solidum co, cujus basis quidem parallelogrammum acbl, oppositum autem ipsi xpro est acquale solido cn, cujus basis acbl parallelogrammum, & ipsi oppositum gekn. etenim in eadem sunt basi acbl, & eorum stantes ag axce cpln lo bk br sunt in eisdem rectis lineis gpnr. quare & cm solidum solido cn acquale erit. Solida igitur parallelepipeda qua in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt acqualia. Quod demonstrare odortebat.

#### PROP. XXXI. THEOR:

Solida parallelepipeda que in equalibus sunt basibus, eadem altitudine, inter se sunt equalia.

Sint in æqualibus basibus ABCD solida parallelepipeda AECF, & eadem altitudine. dico solidum AE solido CF

AE CF, & eadem altitudine.

æquale effe. fint primo ftantes HK BE AG LM OP DF
CZ RS ad rectos angulos
bafibus AB CD: angulus
autem ALB angulo CRD
fit inæqualis, & producatur
iph CR in directum RT:
conflituaturque ad rectam



lineam RT, & ad punctum in ipsa R, angulo ALB æqualis a angulus TRY. & ponatur ipsi quidem AL æqualis 423 primi.

RT, ipli vero LB sequalis RY, & ad punctum y ipli RT. parallela ducatur x y, compleaturque parallelogrammum Cx, & Oy solidum quoniam igitur duz TR RY duabus AL LB sequales funt, & angulos continent sequales; crit parallelogrammum R x æquale & fimile parallelogrammo HL: & quoniam rursus AL est æqualis RT, & LM ipsi Rs, angulosque equales continent, parallelogrammum R + parallelogrammo A M æquale & simile erit. eadem ratione L E parallelogrammum ipsi s y æquale est & simile. tria igitur parallelogramma solidi AE tribus parallelogrammis solidi O y sequalia & similia sunt. sed & tria tribus opposita & 6 24 Shujus. 6 sequalia funt & fimilia. totum igitur A E solidum parallelepipedum toti solido parallelepipedo oy est æquale. producantur DR XY, conveniantque inter se in puncto Q, & per Tipsi DΩ parallela ducatur TQ, & producantur TQ OD, & convenient in  $\mathbf{v}$ , compleatusque folide  $\Omega + \mathbf{R} \mathbf{I}$ . folidum

igitur \* a cujus bafis est R \* parallelogrammum, oppositum 129. hujus autem ipsi ar est exquale sosido + y, cujus basis est R+ parallelogrammum, & oppositum ipsi y o, in eadern enim



funt basi R 4, & cadem altitudine, & corum stantes R Q R Y TQ TX SZ SN YF YO in eildem funt rectis lineis Q X ZO. fed Tolidum + y æquale est folido A E. ergo & + \O fotido A E oft equale. preteres quonism parallelogrammum R Y X T est sequale parallelogrammo Or, etenim in eadem est basi RT. & in eisdem parallelis RT Ω x. & parallelogrammum RYXT parallelogrammo CD est azquale, quoniam & ipsi AB est æquale; parallelogrammum Or æquale est parallelogrammo CD: aliud autem est parallelogrammum DT. est igitur ut CD basis ad basim DT, ita OT ad ipsam DT. & quoniam folidum parallelepipedum ci fecatur plano R F das, hujus, planis oppositis parallelo; erit ut d c D basis ad basim DT. ita solidum c F ad R I solidum. eadem ratione quoniam solidum parallelepipedum  $\Omega$  I fecatur plano R + oppositis planis parallelo, ut OT basis'd ad basim DT, ita erit solidum O + ad R I solidum. sed ut cD basis ad basim Dr. ita basis QT ad iplam TD. ut igitur solidum CF ad RI solidum ita folidum

**Solidum 24** ad folidum R 1. quod cum utrumque folidorum CF Q + ad folidum R I candem habeat proportionem, folidum cr solido Q+ est æquale. solidum autem Q+ ostensum est æquale solido A E. ergo & A E ipsi C F æquale erit,





Sed non fint stantes ag HK BE LM CN OP DF RS ad rectos angulos ipsis AB CD basibus. dico rursus solidum A E æquele esse solido cf. ducantur f à punctis k g g m P f n s f 12, hujus. ad subjectum planum perpendiculares KZ ET GY M O RS FTNOSI, & plano in punctis ZTY P TO 1 occurrant, & jungantur IT yo It TO XY XO QI YI. equale igitur est Ko solidum solido PI; in equalibus enim sunt qasibus KM PS, & eadem altitudine, quorum stantes ad rectos angulos funt bafibus. fed K o folidum folido A B est g æquale: folidum vero P 1 æquale g folido C F. fi quidem in g 29, hujus. eadem funt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non funt in eisdem rectis lineis. ergo & solidum Ar solido cf æquale erit. Solida igitur parallelepipeda quæ in æqualibus funt basibus & eadem altitudine, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXXII. THEOR.

Solida parallelepipeda quæ eandem babent altitudinem inter se sunt ut bases.

Sint solida parallelepipeda ABCD, que candem altitudinem habeant. dico inter se esse ut bases; hoc est ut a E

basis ad basim cr ita folidum AB ad CD folidum. applicetur enim ad rectam lineam FG parallelogrammo AE æquale fh, &



à basi FH çadem. A CH H altitudine ipsi co folidum parallelepipedum GK compleatur. solidum igitur a s solido ex est « equale; in equalibus . 31, huius.

enim sunt basibus A E E H, & eadem altitudine. itaque quoni am solidum parallelepipedum CK plano DG secatur oppositi 25. hujus. planis parallelo; erit ut 6 HF basis ad basim FC, ita solidum HD ad DC solidum; atque est basis quidem FH basi A E 22 qualis, solidum vero GK æquale solido AB. est igitur & ut A E basis and basim CF, ita solidum AB and solidum CD. Quare folida parallelepipeda quæ eandem habent altitudinem inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXXIII. THEOR.

Similia solida parallelepipeda inter se sunt in triplicata proportione homologorum laterum.

Sint similia solida parallelepipeda ABCD. latus autem AE homologum fit lateri CF. Dico solidum AB ad CD solidum triplicatam proportionem habere ejus, quam habet AE ad cf. producantur enim ekelem in directum ipsis a e GEHE: & ipsi quidem CF æqualis ponatur EK, ipsi vero

FN æqualis e L; & adhuc ipsi F R æqualis EM, & K L parallelogrammum,& k o folidum compleatur. quoniam igitur duæ ke el duabus CF FN æquales funt; fed ·& angulus K E L angulo CFN est æqualis; quia &



angulus A E G ipli C F N ob fimilitudinem folidorum A B CD: erit & K L parallelogrammum fimile & æquale parallelogrammo CN. eadem ratione, & parallelogrammum KM æquale est & simile parallelogrammo CR, & adhuc parallelogrammum O E ipfi DF paral elogrammo. tria igitur parallelogramma folidi ko tribus parallelogrammis co folidi æqualia & si-424. hujus. milia sunt. sed tria tribus oppositis æqualia 4 sunt & similia. totum igitur Ko solidum æquale est & simile toti solido C D. compleatur G K parallelogrammum; & à basibus quidem GKKL parallelogrammis, altitudine vero eadem ipsi AB, solida compleantur EX L.P. & quoniam ob similitudinem solidorum AB CD est ut AE ad CF, ita EG ad FN; & EH ad FR: æqualis autem FC iphi EK, & FN iphi EL, &

FR ipfiem. erit ut ae ad ek, ita ge ad el, & he ad EM. sed ut AE quidem ad EK, bita AG parallelogrammum b 1. sexti. ad parallelogrammum GK: ut autem GE ad EL, ita GK ad KL: & ut he ad em, its pe ad km. & ut igitur AG parailelogrammum ad parallelogrammum GK, ita GK ad KL, & PE ad KM. sed ut AG quidem ad GK, ita - AB solidum 32. hujus. ad solidum ex: ut autem GK ad KL, ita solidum ex ad PL folidum: & ut PE ad KM, ita PL folidum ad folidum KO. & ut igitur folidum AB ad folidum EX, ita dEX ad PL, d 11, quinti. & PL ad KG. fi autem quatuor fint magnitudines deinceps proportionales, prima ad quartam triplicatam proportionem habet ejus, quam habet ad secundam. ergo & A B solidum ad e 11. Def. folidum Ko triplicatam habet proportionem ejus, quam AB quinti. ad Ex. fed ut AB ad Ex, ita AG parallelogrammum ad paralielogrammum GK; & AE recta linea ad ipsam EK. quare & A B solidum ad solidum K o triplicatam proportionem habebit ejus, quam a e habet ad e k. æquale autem est solidum Ko folido CD, & recta linea EK rectæ CF est æqualis. ergo & AB folidum ad folidum CD triplicatam habet proportionem ejus, quam latus ipsius homologum A R habet ad C F homologum latus. Quod demonstrare oportebat.

cor. Ex hoc manifestum est, si quatuor rectæ lineæ proporrionales suerint, ut prima ad quartam, ita esse solidum parallelepipedum quod sit à prima ad solidum quod à secunda simile, & similiter descriptum; quoniam & prima ad quartam triplicatam proportionem habet ejus, quam habet ad secundam.

#### PROP. XXXIV. THEOR.

Aqualium solidorum parallelepipedorum reciprocantur bases & altitudines,& quorum solidorum parallelepipedorum reciprocantur bases & altitudines, ea inter se sunt æqualia.

Sint æqualia folida parallelepipeda AB CD. dico ipforum bases & altitudines reciprocari, hoc est ut E H basis ad basim NP, ita esse altitudinem folidi c b ad folidi AB altitudinem. Sint enim primo stantes AG EF LB HK III PROPERTIES AG EF

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

basis E H basi N P sit zequalia, est autem & A B solidum ... quale solido ed; erit & CM equalis ipsi AG. si 4 enim be fibus EHNP æqualibus existentibus non sint AG CM altitudines equales, neque A B folidum folido C D equale eric ponitur autem æquale, non igitur inæqualis est altitudo CM altitudini A G. ergo equalis fit necesse est; ac propterea ut

E H balis ad balim N P. ita erit CM ad AG. At vero non fit basis EH æqualis basi np. fed E H fit major. est autem & AB soli-. dum folido c p zquale. ergo major est H см ipla AG; alioqui rurfus sequeretur solida A B CD æqualia non esse, quæ ponuntur æqualia. its-





que ponatur CT aqualis ipli AG: & à basi quidem NP, altitudine autem CT solidum parallelepipedum v C complestur. quoniam igitur folidum A B folido C D est equale, aliud 47. quinti, autem aliquod est y C. & æqualia 4 ad idem eandem habent proportionem; erit ut AB folidum ad folidum Cv, ita CB

folidum ad folidum cv. fed ut A B folidum ad folidum cv. \$ 32. hujus. ita \$ bafis E H ad N P bafirn; seque alta enim funt A B C V folida. e 25. hujus. ut autem solidum CD ad ipsum CV, ita MP basis ad basim PT, & MC ad CT. & igitur ut basis EH ad NP basim, its MC ad CT. est autem CT requalis AG. ergo & ut E H basis ad basim NP, ita MC ad AG. quare solidorum parallelepipedorum ABCD bases & altitudines reciprocantur. Rurius solidorum parallelepipedorum ABCD bases & altitudines reciprocentur: sitque ut E H basis ad basim NP, ita solidi CD altitudo ad altitudinem solidi AB. Dico solidum AB solido CD equale esse. sint enim rursus stantes ad restos angulos balibus. & fi quidem balis EH fit æqualis bali n P. estque ut EH basis ad basim NP, ita altitudo solidi CD ad folidi A B altitudinem: erit folidi C D altitudo altitudini fo-

lidi A B æqualis. folida autem parallelepipeda, quæ funt is d 30. hajus, sequalibus basibus & eadem altitudine inter se desqualia sunt ergo solidam AB solido CD est sequale. sed non sit EH bafis æqualis basi NP, & sit EH major. major igitur est & solidi CD altitudo altitudine solidi AB, hoc est CM ipsa AG. ponatur ipli A G æqualis rursus C T, & similiter solidum C V compleatur. itaque quoniam est ut EH basis ad basim NP. ita M c ad ipsam A G; æqualis autem est A G ipsi c T : erit ut balis RH ad NP balim, its MC ad CT. fed ut balis RH ad

e 30. hujus,

MP basim, ita AB solidum ad solidum vc; seque alta enim fant solida AB CV. ut autem MC ad CT, ita & MP basis ad basim PT, & solidum CD ad CV solidum. & igitur ut solidum AB ad solidum CV, ita CD solidum ad solidum CV. quod cum utrumque solidorum AB CD ad ipsum CV candem proportionem habeat; erit AB solidum solido CD sequale. Quod demonstrare oportebat,

Non lint autem stantes FE BL GAKH XN DOMC RP ad rectos angulos basibus ipsorum: & à punctis F G B K X M D R ad plana basium EH NF ducantur perpendiculares, quæ planis in punctis S T Y Y Q Z \Omega \in occurrant & compleantur solida FV X \Omega. dico & sic æqualibus existentibus solidis AB CD, bases & altitudines reciprocari, scil ut EH

basis ad basim N P, ita
esse altitudinem solidi
C D ad solidi A B altitudinem, quoniam enim solidum A B solido C D est æquale; solido autem A B æquale
est • solidum B T; in
eadem namque sunt
basi F K, & eadem al-



tirudine; quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis: & solidum DC est exquale solido DZ, quod in eadem sint basi x R. & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis; erit & solidum BT solido DZ æquale. equalium autem solidorum parallelepipedorum, quorum altitudines basibus ipsorum sunt ad rectos angulos, bases f & f Ex ante altitudines reciprocantur. est igitur ut FK basis ad basim x R, demonstraita folidi DZ altitudo ad altitudinem folidi BT. atque est tis. basis quidem FK basi EH æqualis, basis vero XR æqualis basi N.P. quare ut E.H. basis ad basim N.P. ita est altitudo solidi DZ ad solidi BT altıtudinem. ezdem autem sunt altitudines solidorum DZ DC, itemque solidorum BE BA. est igitur ut E H basis ad basim N P, ita solidi D C altitudo ad altitudinem solidi AB. ergo solidorum parallelepipedorum ABCD bases & altitudines reciprocantur. Rursus solidorum parallelepipedorum AB CD bases & altitudines reciprocentur, sitque ut EH basis ad basim NP, ita altitudo folidi CD ad folidi AB altitudinem. dico folidum AB solido CD æquale esse. iisdem namque constructis, quoniam ut EH basis ad basim NP, ita solidi CD altitudo ad altitudinem solidi AB; & basis quidem EH est zequalis basi FK:/NP vero ipsi xx: erit ut FK basis ad basim xx, ita altitudo

#### Euclidis Elementorum

192

altitudo solidi CD ad solidi AB altitudinem. ezdem autem sunt altitudines solidorum ABBT, & ipsorum CDDZ. es igitur ut FK basis ad basim XR, ita solidi DZ altitudo ad altitudinem solidi BT. quare solidorum BTDZ parallelepipedorum bases & altitudines reciprocantur, quorum autem solidorum parallelepipedorum altitudines sunt ad rectos angulos basibus ipsorum, & bases & altitudines reciprocantur, ea inter se sunt zqualia. ergo BT solidum solido DZ est zquale. sed solidum quidem BT zquale est solido BA, etenim in eadem sunt basi FK, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis: solidum vero DZ est zquale solido DC, si quidem in eadem sunt basi XR, & eadem altitudine, & non in eisdem rectis lineis. ergo & solidum AB solido CD est zquale. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXXV. THEOR.

Si sint duo anguli plani aquales, quorum verticibus sublimes retta linea insistant, qua cum rettis lineis à principio positis angulos contineant aquales, alterum alteri; in sublimibus autem sumantur quavis puntta, atque ab ipsis ad plana in quibus sunt anguli perpendiculares ducantur; & à punttis, qua à perpendicularibus fiunt in planis ad primos angulos jungantur retta linea: cum sublimibus aquales augulos continebunt.

Sint duo anguli rectilinei æquales BACEDF: & à punctis AD sublimes rectæ lineæ AGDM constituantur, quæ cum rectis lineis à principio positis æquales angulos contineant, alterum alteri: angulum quidem MDE æqualem an-

neant, alterum alteri:
gulo GAB, angulum
vero MDF angulo GAC
æqualem: & fumantur
in ipfis AG DM quævis puncta GM, à quibus ad plana per BAC
BDF ducantur perpendiculares GL MN,
occurrentes planis in
punctis LN; & LA

punctis L N; & LA & L

N D jungantur. dico angulum G A L angulo M D N zequalem
esse. ponatur ipsi D M zequalis A H, & per H ipsi G L parallela ducatur H K. est autem G L perpendicularis ad planum

per

per BAC. ergo & HK ad a planum per BAC perpendicularis a 8. hujus. erit. ducantur à punctis k n ad rectas lineas ABACDF DE perpendiculares KC NF KB NE, & HC CB MF FE jungantur. quoniam igitur quadratum ex HA sequale best quadratis ex hk ka; quadrato autem ex ka æqualia b funt ex 647. primi. KC CA quadrata: erit quadratum ex HA quadratis ex HK. KC CA zquale. quadratis autem ex HK Kc zquale est quadratum ex HC. quadratum igitur ex HA quadratis ex HC CA equale erit: & ideirco angulas HCA est rectus. eadem e 48.primi, ratione & angulus DFM rectus est. ergo angulus ACH ipli DFM est equalis. est autem & HAC angulus equalis angulo MDF, duo igitur triangula funt MDF HAC duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & unum latus uni lateri æquale, quod uni æqualium angulorum subtenditur; videlicet HA ipsi DM ergo & reliqua latera reliquis lateribus d æqualia habebunt, alterum alteri. d 26, primi, quare AC est æqualis DF. similter demonstrabimus & AB ipsi DE æquale esse, jungantur enim HB ME. & quoniam quadratum exah est æquale quadratis exackh; quadrato autem ex Ak æqualia funt quadrata ex ABBK: erunt quadrata ex ABBKKH quadrato ex AH æqualia. fed quadratis ex BK KH æquale est ex BH quadratum; rectus enim angulus est HKB, propterea quod & HK perpendicularis est ad subjectum planum. quadratum e igitur ex A H æquale est quadratis ex ABBH. quare angulus ABH rectus est. eadem ratione & angulus DEM est rectus. est autem & BAH angulus æqualis ungulo E D M, ita enim ponitur: atque est A H equalis DM. ergo & AB ipsi DE d est equalis. quoniam igitur AC quidem est æqualis DF, AB vero ipsi DE; erunt duz CA AB duabus FD DE æquales. sed & angulus BAC angulo F D E est sequalis. basis e igitur B C basi E F, & trian- e 4. primi. gulum triangulo, & reliqui anguli reliquis æquales funt. ergo angulus ACB angulo DFE est sequalis. est autem & rectus ACK reliquo BCK reliquo BCK reliquo EFN æqualis. eadem ratione, & CBK angulus est æqualis angulo FEN. itaque duo triangula sunt BCK EFN, duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & unum latus uni lateri æquale, quod est ad æquales angulos, Videlicet BC ipfi BF. ergo & d reliqua latera reliquis latenbus equalia habebunt. equalis igitur est CK ipsi FN. est autem & AC ipsi DF æqualis. quare duæ AC CK duabus DF FN æquales funt: & rectos continent angulos. basis igitur A E est æqualis basi DN. & cum AH sit æqualis DM, crit & quod fit ex AH quadratum quadrato ex DM æquale. sed quadrato ex A H æqualia sunt ex A K K H quadrata; ete-

nim

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

nim recus est angulus AKH. quadrato autem ex DM æquelia sunt quadrata ex DN NM, quòd angulus DNM rectus six. quadrata igitur ex AK KH quadratis ex DN NM sunt æquelia. quorum quadratum ex AK æquale est quadrato ex DM ergo reliquum ex KH quadratum reliquo quadrato ex NM est æquale. & ideo recta linea HK ipsi MN æqualis. quod cum duæ HA AK duabus MD DN æquales sint, altera alteri, & basis HK basi NM ostensa sit æqualis; angulus HAK signimi. angulo MDN æqualis s erit. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Ex hoc manifestum est, si sint duo anguli plani rectilinei æquales, ab ipsis autem constituantur sublimes rectæ lineæ æquales, quæ cum rectis lineis à principio positis æquales contineant angulos, alterum alteri, perpendiculares, quæ ab ipsis ad plana in quibus sunt primi anguli ducantur, inter se æquales esse.

#### PROP. XXXVI. THEOR.

Si tres reltæ lineæ proportionales fint, solidum parallesepipedum quod à tribus fit, æquale est solido parallesepipedo quod fit à media, æquilatero quidem, æquiangulo autem antedicto.

Sint tres reclæ lineæ proportionales A B C, fit scil. ut A ad B ita F ad C. dico solidum quod sit ex ipsis A B C, æquale esse solido quod sit ex B, æquilatero quidem, æquiangulo autem antedicto. Exponatur solidus angulus ad E contentus tribus angulis planis D E G G E F F E D; & ipsi quidem B ponatur æqualis unaquæque ipsarum DE GE E F; & solidum



parallelepicedum ek compleatur: ipsi vero a ponatur æqualis DM; & ad rectam lineam LM, & ad punctum in a 26, hujus ipsa L, constituatur a angulo solido ad e æqualis angulus contentus nlx xlm mln; & ponatur ipsi quidem e æqualis LN, ipsi vero c æqualis lk. quoniam igitur est ut a ad e ita e ad G, æqualis autem est a ipsi LM, & e unicuique ipsarum LN ef e g e d, & c ipsi LX; erit ut LM ad ef

112

in GE ad LX. & circum æquales angulos MLX GEF, latera funt reciproca. ergo MX parallelogrammum parallelogrammo GF est / æquale. & quoniam duo anguli plani recti- / 14 fexti. linei æquales sunt GEF XLM, & in ipsis sublimes rectae lineze constituuntur LN ED zequales inter se, & cum rectis lineis à principio politis æquales continentes angulos, alterum alteri; erunt e perpendiculares quæ à punctis N Dad e Cor. 35. plana per x L M G E F ducuntur, inter se æquales. ergo so-hujus. lida LHEK eadem funt altitudine. quæ verð in æqualibus basibus sunt solida parallelepipeda, & cadem altitudine, inter fe d funt æqualia. ergo folidum HL æquale est solido EK. d 31. hujus atque est folidum quidem HL quod fit à tribus A B C, solidum vero EK quod fit ex B. Si igitur tres rectæ lineæ : proportionales fint, folidum parallelepipedum quod fit à : tribus, æquale est solido parallelepipedo quod fit, &c. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XXXVII. THEOR.

Si quatuor recta linea proportionales sint, & qua ab ipsis fiunt solida parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia erunt. Et si qua ab ipsis fiunt solida parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia sint; & ipsa recta linea proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales ABCDEFGH,sit scil. ut AB ad D, ita EF ad GH, & describantur ab ipsis ABCDEFGH similia & similiter posita solida parallelepipeda KALCMENG. dico ut KA ad LC, ita esse ME ad NG. Quoniam enim solidum paralelepipedum KA simile est ipsi LC, habebit & KA ad LC triplicatam proportionem ejus



quam AB habet ad CD. eadem ratione & folidum ME ad ipfum NG 4 triplicatam proportionem habebit ejus quam 433. hujus. habet EF ad GH. atque est ut AB ad CD, ita EF ad GH. ut igitur AK ad LC, ita ME ad NG. Sed sit ut solidum AK ad solidum LC, ita ME solidum ad solidum NG. dico, ut N2 recta

#### Euclidis Elemento Rum 196

recta linea AB ad rectam CD, ita esse rectam EF ad ipsam #33. hujus. 6 H. quoniam enim rurfus A K ad L C triplicatam a proportionem habet ejus quam AB habet ad CD; habet autenf & ME ad NG triplicatam proportionem ejus quam EF ad GH; atque ut AK ad LC, ita ME ad NG: erit ut AB ad CD, ita EF ad GH. Si igitur quatuor rectæ lineæ proportionales fint, &c. Quod oportebat demonstrare.

### PROP. XXXVIII. THEOR.

Si planum ad planum rectum sit; & ab aliquo pun-Eto corum qua sunt in uno plano, ad alterum planum perpendicularis ducatur: ea in communem planorum festionem cadet.

Planum nempe CD ad planum AB rectum fit, communis autem corum sectio sit AD, & in ipso CD plano, quodvis punctum e sumatur. dico perpendicularem que à puncto

E ad planum AB ducitur, cadere in ipsam AD. Non enim; sed si fieri potest, cadat extra, ut EF; & plano AB in puncto F occurrat: à puncto autem F ad DA in plano A B perpendicularis ducatur F G, quæ quidem & plano c D ad a rectos angulos erit; & E G jungatur. quo-

4. Def. hujus.

c 3. Def. hujus.

niam igitur FG plano CD est ad rectos angulos; contingit autem ipsam recta linea E G quæ est in eodem c D plano: erit angulus FGE e rectus. fed & EF plano AB ad rectos angulos est; rectus igitur est angulus EFG. quare trianguli 6 17. primi. EFG duo anguli duobus rectis sunt æquales; quod est 6 ab-

furdum. non igitur à puncto e ad AB planum perpendicularis ducta extra rectam lineam DA cadet. ergo in ipfam cadat necesse est. Si igitur planum ad planum rectum sit, &c. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XXXIX. THEOR.

Si in solido perallelepipedo oppositorum planorum latera secentur bifariam, per sectiones vero plana ducantur; communis planorum sectio, & solidi parallelepipedi diameter, sese bifariam secabunt.

In folido enim parallepipedo AF, oppositorum planorum CF AH latera bifariam secentur in punctis KLMNXOPR.

& per sectiones plana ducantur KN XR; communis autem planorum sectio sit ys, & solidi parallelepipedi diameter sit DG. dico YSDG sese bisariam secare, hoc est YT quidem ipsi Ts, DT vero ipsi TG æqualem esse. Jungantur enim DY YEBS SG. quoniam igitur DX parallela est ipsi OE, alterni anguli DXY YOE inter se æquales & sunt. & quoniam & 29.primi.

DX quidem est æqualis OE, XY vero ipsi
YO, & angulos æquales continent; erit basis DY æqualis basi
YE. & triangulum DXY triangulo YOE, &
reliqui anguli reliquis
angulis æquales, angulus igitur XYD est æqualis angulo OYE, &
BO id recta linea est
DYE. & dedem ratione,
& BS Grecta est, atque
est BS æqualis SG. &



quoniam CA ipsi DB zqualis est & parallela, & CA est zqualis & parallela ipsi EC; erit & DB ipsi EG zqualis & parallela ipsi EC; erit & DB ipsi EG zqualis & parallela; & ipsias conjungunt rectze linze DE GB: parallela igitur dest DE ipsi BG. & sumpta sunt in utraque ipsa-d 33.primi. rum quzvis puncha DY GS, & junchz sunt DGYS. ergq. DGYS in uno funt plano. quod cum DE sit parallela BG, 7. hajus. erit & EDT angulus angulo BGT zqualis d, alterni enim sunt. est autem & DTY angulus zqualis f ipsi GTS. duof 35.primi. igitur sunt triangula DTY GTS duos angulos duodus angulis zquales habentia, & unum latus uni lateri zquale, quod uni zqualium angulorum subtenditur, videlicet DY ipsi GS: dimidia enim sunt ipsorum DE BG. ergo & reliqua latera reliquis lateribus zqualia habebunt. quare DT quidem est zqualis TG, YT vero ipsi TS. Si igitur in solido parallelepipedo, &c. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. XL. THEOR.

Si sint duo prismata eque alta, quorum unum quidem basim babeat parallelogrammum, alterum vero triangulum, & parallelogrammum duplum sit triauguli; ea inter se equalia erunt.

Sint prismata æquæ alta ABCDEF GHKLMN. & unum quidem basim habeat parallelogrammum AF, alterum vero N 3 GHK

### 198 Euclidis Elementorum

GHK triangulum, & duplum fit AF parallelogrammum trianguli GHK. dico prisma ABCDEF prismati GHKLMN zequale esse. Compleantur enim AX GO solida. & quoniam parallelelogrammum AF

parallelelogrammum AF trianguli GHK est du-

plum; est autem & H K parallelogrammum duplum a trianguli G H-K: erit A F parallelogrammum parallelogrammum parallelogrammum H K æquale. quæ vero in æqualibus

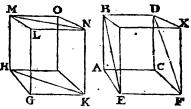

funt basibus solida pab 31. hujus rallelepipeda, & eadem altitudine, inter se æqualia b sunt. c 28. hujus æquale igitur Ax solidum solido g o. atque est solidi quidem Ax dimidium c ABCDEF prisma, solidi vero g o dimidium c est prisma g h k l m n. ergo ABCDEF prisma prismati g h k e m n est æquale. Si igitur sint duo prismata æque alta, &c. Quod demonstrare oportebat.

EUCLIDIS

# **EUCLIDIS**

# ELEMENTORUM

LIBER DUODECIMUS.

#### PROPOSITIO I. THEOREMA.

S Imilia polygona circulis inscripta inter se sunt ut diametrorum quadrata.

Sint circuli ABCDE FGHKL, & in iphs fimilia polygona ABCDE FGHKL; diametri autem circulorum fint BMGN. dico ut quadratum ex BM ad quadratum ex GN, ita effe ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL. jungantur enim BEAMGLFN. & quoniam polygonum ABCDE fimile est polygono FGHKL; & BAE angulus angulo GFL

est æqualis: atque est ut
BA, ad AE, ita GF ad FL.
duo igitur triangula sunt
BAE GFL unum angulum
uni angulo æqualem habentia, videlicet angulum BAE
angulo GF, circa æquales
autem angulos latera pro-

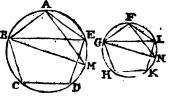

portionalia: quare triangulum ABE triangulo FGL æquiangulum a eft; ac propterea angulus ABB æqualis eft an-46. [exti.
gulo FLG. fed angulus quidem AEB angulo AMB eft bequalis; in eadem enim circumferentia confidunt. angulus all. tertii.
autem FLG æqualis b eft angulo FNG. ergo &t AMB angulus eft æqualis angulo FNG. eft autem &t rectus angulus 31. tertii.
BAM æqualis recto &f N. quare & reliquus reliquo æqualis. æquiangulum igitur eft triangulum AMB triangulo FGN.
ergo d ut BM ad GN ita BA ad &f. fed proportionis qui-d4. fexti.
dem BM ad GN duplicata eft proportio quadrati ex BM ad

N 4. quadratum

#### EUCLIDIS ELEMENTORUM

est. sent. quadratum ex c n; proportionis vero B A ad G F duplicata est proportio ABCDE polygoni ad polygonum FGHKL:

& ut igitur quadratum ex B M ad quadratum ex G N, ita polygonum ABCDE ad FGHKL polygonum. Quare similia polygona quæ in circulis describuntur, inter se sunt ut diametrorum quadrata. Quod demonstrare oportebat.

#### LEMMA.

Duabus magnitudinibus inequalibus expositis, st è majori auseratur majus quàm dimidium, & ab eo quod reliquum est, russus auseratur majus quàm dimidium; & boc semper siat: relinquetur tandem quedam magnitudo que minori magnitudine exposità minor erit.

Sint duz magnitudines inzquales ABC, quarum major AB dico fi ab ipsa AB auferatur majus quam dimidium, ac ab eo quod reliquim est, rursus auferatur majus quam dimidium, atque hoc semper fiat, relinqui tandem magni-

tudinem quandam, quæ magnitudine c minor erit. etenim c multiplicata fiet aliquando major magnitudine A B. multiplicetur, & fit D E ipfius quidem c multiplex, major autem quam A B: dividaturque D E in partes ipfi c equales D F F G G E. & ab ipfa A B auferatur majus quam dimidium B H, ab ipfa vero A H rurfus majus quam dimidium auferatur H K, atque hoc femper fiat, quoad divifiones, quæ funt in A B, multitudine æquales fiant divifionibus quæ in D E: fint igitur



divisiones AK KH HB, divisionibus DF FG GE multitudine equales. & quoniam major est DE quam AB; & ablatum est ab ipsa quidem DE minus quam dimidium EG, ab ipsa vero AB majus quam dimidium BH: erit reliquum GD reliquo HA majus, rursus quoniam major est GD, quam HA: & ablatum est ab ipsa quidem GD dimidium GF; ab ipsa vero HA majus quam dimidium HK: reliquum FD reliquo AK majus erit. estque FD sequalis ipsi C. ergo C quam AK est major. minor igitur est AK quam C. ergo ex magnitudine AB relicta est magnitudo AK, exposita minori magnitudine

tudine c minor. Quod demonstrare oportebat. Similiter autem demonstrabitur, etiam si dimidia ablata suerint. Est

## PROP. II. THEOR.

### Circuli inter se sunt ut diametrorum quadrata.

Sint circulì ABCD EFGH, diametri autem ipsorum sint BD FH. dico ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita esse circulum ABCD ad EFGH circulum. Si enim non ita sit; erit ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulus ABCD vel ad spatium aliquod minus circulo EFGH,

vel ad majus. fit primum ad minus quod fit s. & in circulo EFGH describatur quadratum E F G H. itaque descriptum in circulo quadratum majus est dimidio circuli EPGH; quoniam si per g puncta E F G H contingentes circulum ducamus, erit descripti circa circulum quadrati dimidium EFGH. descripto autem circa circulum quadrato minor est circulus. ergo quadratum BFGH majus est dimidio circuli EFGH. secentur bifariam circumferentiæ ef fg gh He in punctisk LMN: & KK KF FL LGGM MH HN NE jungantur. unum quodque igitur triangulorum EKF FLG GMHHNE majus est dimidio segmenti circuli in quo confistit: quoniam si per puncta K L M N contingentes circulum ducamus, & parallelogramma, quæ funt in rectas lineas EF FG GH HE compleamus; erit « unumquodque triangulorum ekf flogmh hne dimidium parallelogrammi, quod ad ipium elt.







41.primi.

fed segmentum minus est parallelogrammo. quare unumquodque triangulorum EKF FLG GMT HNE majus est dimidio segmenti circuli, in quo consistit. Hasce igitur circumferentias bisariam secantes, & jungentes rectas lineas, atque hoc semper facientes, relinquemus tandem quædam circuli segmenta, quæ minora erunt excessu, quo circulus EFGH ipsum s spatium superat. etenim osteasum est in præcedenti Lemmate, duabus magnitudinibus inæqualibus expositis, si à majori auseratur majus quam dimidium, & ab eo quod relinquitur, rursus majus quam dimidium.

dium, & hoc semper fiat; relinqui tandem magnitudinen aliquam, quæ minori magnitudine exposita sit minor. inque relicta fint segmenta circuli EFGH in rectas lineas ex KFFLLGGMMHHNNE, quæminora lint excellu, que circulus EFGH iplum s spatium superat. ergo reliquim EKFLGMHN polygonum majus erit spatio s. Describatur etiam in circulo ABCD, polygono EKFLGMHN simile polygonum AXBOCPDR. est igitur ut quadratum ex BD

5 1. hujus. ad quadratum ex fh, 6 ita polygonum. Ax BOCPDR ad EKFLUMHN polygonum. sed & ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita ABCD circulus ad spatium s. ergo & e 11. quinti. e ut circulus ABCD ad spatium s, ita polygonum AXBO CPDR ad EKFLGMHN polygonum. major autem est cir-

culus ABCD eo quod in ipio est polygono. quare & spdex hypo-tium s majus est e polygono exflom HH. sed & d minus. quod fieri non potest. Non igitur est ut quadratum ex 10

ad quadratum ex f H, ita ABCD circulus ad foatium aliquod minus circulo EFGH. Similiter oftendemus neque esse ut quadratum ex fh ad quadratum ex BD, ita circulum efgh ad aliquod fpatium minus circulo

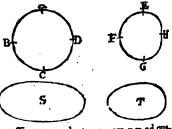

A BCD. dico igitur neque esse ut quadratum ex BD ad quadratum ex f H, ita circulum A B C D ad aliquod spatium majus circulo EFGH. si enim sieri potest, sit ad majus spatium s erit igitur invertendo ut quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita spatium s ad ABCD circulum. sed quoniams majus est EFGH circulo; erit ut spatium s ad ABCD circulum, ita circulus EFGH ad aliquod spatium minus circulo A BC D. ergo & ut quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita EFGH circulus ad aliquod spatium minus circulo AB CD, quod fieri non posse ostensum est. non igitur ut quadratum ex B D ad quadratum ex F H, ita est circulus A BCD ad spatium aliquod majus EFGH circulo. ostensum autem est neque ad minus. quare ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita erit ABCD circulus ad circulum EFGH, Circuli igitur inter se sunt ut diametrorum quadrata. Quod oltendere oportebat.

### PROP. III. THEOR.

Omnis pyramis triangularem babens basim dividitur in duas pyramides, equales & similes inter se, que triangulares bases babent, similesque toti, & in duo prismata equala, que quidem prismata dimidio totius pyramidis sunt majora.

Sit pyramis, cujus basis quidem ABC triangulum; vertex autem punctum D. dico pyramidem ABCD dividi in duas pyramides æquales & similes inter se, triangulares bases habentes, & similes toti, & in duo prismata æqualia; & duo prismata dimidio totius pyramidis esse majora. secentur enim ABBCCAADDBDC bisariam in punctis EFGHKL, & EHFGGHHKKLLHEKKFFG jungantur. quoniam igitur AE quidem est æqualis EB, AH vero ipsi HD; erit & EH ipsi DB parallela. eadem ratione & HK & 2. sexti. est parallela ipsi AB. parallelogrammum igitur est HEBK.

quare H K est & æqualis E B. sed E B ipsi AE est æqualis. ergo & AB ipsi H K æqualis erit. est autem & AH æqualis H D. duæ igitur AE AH duabus KH H D æquales sunt, altera alteri, & angulus BAH æqualis angulo KHD; basis igitur & E H basi K D est æqualis: quare triangulum AE H æquale est & simile triangulum AH triangulo HL D æquale est & simile. & quoniam duæ rectæ lineæsese tangentes E H H G duabus rectis lineis seste tangentibus K D DL parallelæsunt, non autem in eodem plano, æquales

funt, non autem in eodem plano, æquales angulos continebunt. ergo angulus e HG est æqualis angulo, ro, unde-KDL. rursus quoniam duæ rectæ lineæ e H HG duabus KD cimi, DL æquales sunt, altera alteri, & angulus e HG est æqualis angulo KDL; erit d basis e G basi KL æqualis: æquale igitur est & simile triangulum e HC triangulo KDL. eadem ratione & AEG triangulum est æquale & simile triangulo HKL. quare pyramis cujus basis quidem est AEG triangulum, vertex autem punctum H, æqualis & similis est pyramidi cujus basis est triangulum HKL, & vertex D punctum. & quoniam uni laterum trianguli ADB, videlicet ipsi AB, parallela ducta est HK; erit triangulum ADB triangulo DKH æquiangulum.

6 34.primi.

e 29. primi. d 4. primi.

E .

cimi.

ADB triangulum triangulo DHK. & cadem ratione triangulum quidem DBC simile est triangulo DKL; triangulum vero ADG triangulo DHL. & cum duz rectze linez fe tangentes BAAC duabus rectis lineis sese tangentibus r HL parallelæ fint, non existentes in codem plano, hæ æqu e 10. unde-les angulos e continebunt. angulus igitur BAC angulo HE est sequalis. atque est ut BA ad AC, ita KH ad HL. erge ABC triangulum simile est triangulo HKL; ideoque pyra mis, cujus basis quidem triangulum ABC, vertex autem punctum D, similis est pyramidi, cujus basis triangulum HKL, & vertex punctum D. fed pyramis cujus basis quiden

HKL triangulum, vertex autem punctum D, oftensa est similis pyramidi, cujus basis triangulum AEG, & vertex H punctum. quare & pyramis cujus bafis triangulum ABC & vertex punctum D, fimilis est pyramidi cujus basis A E G triangulum, & vertex punctum н. utraque igitur iplarum Aegh HKLD pyramidum similis est toti pyramidi ABCD. & quoniam BF est æqualis FC, erit EBFG parallelogrammum duplum trianguli GFC. & quoniam duo prismata æque alta funt, quorum unum quidem basim habet parallelogrammum,

f to. def. undecimi.

alterum vero triangulum, estque parallelogrammum dupium trianguli; erunt ea prismata inter se æqualia s. ergo prisma contentum duobus triangulis BKF EHG, & tribus paralle logrammis EBFG EBKH KHGF, est æquale prismati quod duobus triangulis GFC HKL, & tribus parallelogrammis KFCL LCGH HKFG continetur. & manifestum est unumque ipsorum prismatum, & cujus basis est EBGF parallelogrammum, oppolita autem ipli нк recta linea, & сијив basis est GFC triangulum, & oppositum ipsi triangulum KLH, majus esse utraque pyramidum quarum bases quidem AEG AKL triangula, vertices autem puncta H D: quoniam si jungamus EF EH rectas lineas, prisma quidem cujus basis est EBFG parallelogrammum, & opposita iph recta linea KG, majus est pyramide cujus basis EBF triangulum, vertex autem punctum K. fed pyramis, cujus bafis g 40. unde-triangulum E B F, & vertex K punctum, est f æqualis pyramidi cujus basis A E G triangulum, & vertex punctum Hj æqualibus enim & similibus planis continentur. quare & prifma cujus basis parallelogrammum EBFG, opposita autem

cimi.

ipsi recta linea HK, majus est pyramide cujus basis AEG triangulum & vertex punctum H. prisma vero cujus basis parallelogrammum EBFG, & opposita ipsi recta linea HK, est æquale prismati cujus basis GFC triangulum, & ipsi oppositum triangulum HKL: & pyramis cujus basis triangulum AEG, vertex autem H punctum, est æqualis pyramidi cujus basis HKL triangulum, & vertex punctum D. ergo duo prismata de quibus dictum est, sunt majora duabus dictis pyramidibus quarum bases triangula AEG, HKL, vertices autem HD puncta. Tota igitur pyramis cujus basis AEC triangulum, vertex autem punctum D, divisa est in duas pyramides æquales, & similes inter se, & similes toti: & in duo prismata æqualia: suntque duo prismata dimidio totius pyramidis majora. Quæ ostendere oportebat.

### PROP. IV. THEOR.

Si sint duæ pyramides æque altæ, quæ triangulares bases habeant, dividatur autem utraque ipsarum, & in duas pyramides æquales inter se, similesque toti, & in dua prismata æqualia; & factarum pyramidum utraque eodem modo dividatur, atque boc semper siat: erit ut unius pyramidis basis ad basim alterius, ita & in una pyramide prismata omnia ad prismata omnia in altera pyramide multitudine æqualia.

Sint duæ pyramides æque altæ quæ triangulares bases habeant ABC DEF, vertices autem fint puncta GH, & dividatur utraque ipsarum in duas pyramides æquales inter se,

fimilesque toti, & in duo prismata æqualia; & factarum pyramidum utraque eodem modo divisa inteliigatur: atque hoc semper sat. dico ut ABC basis ad basim DBF, ita esse prismata omnia quæ sunt in pyramide ABCG ad prismata omnia quæ in pyramide DBFH multitumide DBFH multitumide prismata prismata omnia quæ in pyramide DBFH multitumide prismata prismata omnia quæ in pyramide DBFH multitumides prismata prismata prismata prismata pyramide DBFH multitumides prismata pyramide prismata pyramide prismata pyramide prismata pyramide prismata pyramide pyramid



dine æqualia. Quoniam enim Bx quidem est æqualis x c, AL vero æqualis L c; erit \* x L ipsi AB parallela, & trian-4 2. sexti. gulum ABC triangulo L x C simile. eadem ratione & trian-

gu lum

206

gulum DEF simile est triangulo RQF. & quoniam BC qui dem est dupla cx, EF vero dupla ipsius FQ, ut BC Cx, ita erit EF ad FQ. & descripta sunt ab ipus BC cx milia & fimiliter polita rectilinea ABC LXC; ab iplis ver EFFQ similia & similiter posita rectilinea DEFRQF. \$ 22. fexti. igitur \* ut BAC triangulum ad triangulum LXC, its trial gulum DEF ad ROF triangulum; & permutando ut to gulum ABC ad triangulum DEF, ita LXC triangulum a triangulum RQF. fed ut LXC triangulum ad triangulum # 28. & 32. R Q F, ita & prilima cujus balis est triangulum L X C, oppoliu undecimi. autem ipii OMN, ad prisma cujus balis RQF triangulum err quinti. oppositum ipsi s T y. ut igitur . A B C triangulum ad tim gulum DEF, ita prisma cujus basis est triangulum LI oppolitum autem ipli оми, ad prilma cujus balis R QF angulum, & oppolitum ipli s T y. & quoniam duo pri mata quæ in pyramide ABCG inter se æqualia sunt, sed quæ in pyramide DEFH prismata inter se sunt æqualin erit ut prisma cujus basis parallelogrammum KLXB, P posita vero ipsi recta linea Mo, ad prismá cujus bass LIC triangulum, & oppositum ipsi omn, ita prisma cujus hfis parallelogrammum EPRQ, & opposita recta lines st, al prisma cujus basis R Q F triangulum, oppositum vero ipti STY. quare componendo, ut prismata KBXLMO LXCMNO ad prisma LXCMNO, ita prismata PEQRST RQFSTY ad prisma ROFSTY. & permutando, ut prismata KBXLMO LECOMN ad prismata PEQEST ROFSTY, ita prisma LXCMNO ad prisma RQFSTY. ut autem prisma LXCH NO ad prisma RQFSTY, ita ostensa est basis LxC ad RU basim, & ABC basis ad basim DEF. ergo & ut triangulum ABC ad triangulum DEF, ita quæ in pyramide ABCGduo prismata ad duo prismata quæ in pyramide DEFH. similiter autem, & si factas pyramides dividamus eodem modo vo lut omng styh, erit ut omn balis ad balim sty, in quæ in pyramide ом и с duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide STYH. fed ut OMN balis ad balim STY, in basis ABC ad DEF basim. & ut igitur ABC basis ad basim,

DEF, ira quæ in pyramide ABCG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide DEFH; & quæ in pyramide OM-NG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide STYH; & quatuor ad quatuor. eadem autem oftendentur & in factis prismatibus ex divisione pyramidum AKLO, & DFRS, & omnium simpliciter multitudine æqualium. Quod

demonstrare oportebat.

## PROP. V. THEOR.

Pyramides quæ eadem sunt altitudine, & triangulares bases basent, inter se sunt ut bases.

Sint eadem altitudine pyramides, quarum bases quidem triangula ABC DEF, vertices autem puncta GH. dico ut ABC basis ad basim DEF, sic esse pyramidem ABCG ad DEFH pyramidem. Si enim non ita fit, erit ut ABC basis ad basim DEF, sic ABCG pyramis, vel ad solidum minus Pyramide DEFH, vel ad majus. fit primum ad folidum minus, sitque z. & dividatur pyramis defh in duas pyramides æquales inter se, & similes toti, & in duo prismata sequalia. funt duo igitur prismata dimidio totius pyramidis majora. & rursus pyramides ex divisione sacra similiter dividantur, atque hoc semper fiat, quoad sumantur quædam pyramides à pyramide DEFH, quæ sint minores excessu quo pyramis DEFH solidum z superat. itaque sumantur, &



fint exempli causa, pyramides DPRS STYH. erunt igitur reliqua in pyramide DEFH prismata solido z majora. dividatur etiam ABCG pyramis in totidem partes similes pyramidi DEFH. ergo dut ABC basis ad basim DEF, ita quæ in pyramide ABCG prismata ad prismata quæ in pyramide DEFH. sed ut ABC basis ad basim DEF, ita pyramis AB-CG ad folidum z. & igitur ut ABCG pyramis ad folidum z, ita quæ in pyramide ABCG prismata ad prismata quæ in pyramide DEFH. major autem est pyramis ABCG prifmatibus quæ in ipla sunt. ergo & solidum z prismatibus, quæ funt in pyramide DEFH, est majus. sed & 6 minus. 6 ex prius quod fieri non potest. non igitur ut ABC basis ad basim demon-DEF, ita est pyramis AECG ad solidum aliquod minus py-stratis. ramide DEFH. similiter oftendemus neque ut DEF basis ad

balim

## EUCLIDIS ELEMENTORUM

basim ABC, ita esse pyramidem DEFH ad solidum aliquod pyramide A B CG minus. dico igitur neque effe ut A B C basis ad basim D E F, ita A B CG pyramidem ad aliquod solidum majus pyramide DEFH. si enim sieri potest, sit ad majus, videlicet ad folidum t. erit igitur invertendo ut DEF basis ad basim ABC, ita solidum 1 ad ABCG pyramidem. cum autem folidum I majus est pyramide EDFH, erit ut solidum I ad ABCG pyramidem, ita DEFH pyramis ad folidum aliquod minus pyramide ABCG, ut proxime oftensum fuit. & ut igitur DEF basis ad basim ABC, ita pyramis DEFH ad so lidum aliquod pyramide ABCG minus, quod est absurdum. non igitur ut ABC basis ad basim DEF, ita est ABCG pyramis ad folidum aliquod majus pyramide DEFH. oftenfum autem est, neque ad minus. quare ut ABC basis ad basim DEF, ita est pyramis ABCG ad DEFH pyramidem. Pyramides igitur que eadem sunt altitudine, & triangulares bases habent, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

## PROP. VI. THEOR.

Pyramides, quæ eadem sunt altitudine, & polygonas bases habent, inter se sunt ut bases,

Sint eadem altitudine pyramides, quæ polygonas bases habeant ABCDE FGHKL: vertices autem M N puncta. dico ut ABCDE basis ad basim FGHKL, ita esse ABCDM pyramidem ad pyramidem FGHKLN. dividatur enim basis quidem ABCDE in triangula ABCACD ADE; basis vero





FGHKL dividatur in triangula FGH FHK FKL. & in uno quoque triangulo intelligantur pyramides æque altæ atque pyramides quæ à principio. quoniam igitur est ut triangulum ABC ad triangulum ACD, ita ABCM pyramis ad pyramidem ACDM: & componendo ut ABCD trapezium ad criangulum ACD, ita ABCDM pyramis ad pyramidem ACDM. sed & ut ACD triangulum ad ADE, ita pyramis ACDM ad ADEM pyramidem. ergo ex æquali, ut ABCD basis ad basim ADE, ita ABCDM pyramis ad pyramidem ADEM

a 5. hujus.

208

R rursus componendo ut ABCDE basis ad basim ADE, ita BCDEM pyramis ad pyramidem ADEM. eadem ratione, tit fghkl basis ad basim fkl, ita & fghkln pyarnis ad fkln pyramidem. & quoniam duze pyramides unt ADEM FKLN, quæ triangulares bases habent, & calern funt altitudine; erit 4 ut ADE basis ad basim FKL, ita IDEM pyramis ad pyramidem FKLN. quod cum fit ut ABCDE basis ad basim, ADE, ita ABCDEM pyramis ad pyamidem ADEM; ut autem ADE balis ad balim FKL, ita ADEM pyramis ad pyramidem FKLN: erit ex æquali, ut pasis ABCDE ad FKL basim, ita ABCDEM pyramis ad pyramidem FKLN. sed & ut FKL basis ad basim FGHKL. ita erat & FKLN pyramis ad pyramidem FGHKLN. quare rurfus ex æquali, ut ABCDE basis ad basim FGHKL, ita est ABCDEM pyramis ad pyramidem FGHKLN. Pyramides igitur quæ eadem sunt altitudine, & polygonas bases habent, inter se sunt ut bases. Quod oportebat demonstrare.

#### PROP. VII. THEOR.

Omne prisma triangularem babens basim, dividitur in tres pyramides aquales inter se, qua triangulares bases babent.

Sit prisma cujus basis quidem triangulum ABC, oppositum autem ipsi DEF. dico prisma ABCDEF dividi in tres pyramides sequales inter se, que triangulares habent bases. Jungantur enim BDECCD. & quoniam parallelogrammum

eft ABED cujus diameter ED, erit ABD triangulum triangulo EBD & æquale, ergo pyramis cujus basis triangulum ABD, vertex autem punctum c, æqualis est pyramidi, cujus basis EDB triangulum, & vertex pun-



ctum c. sed pyramis cujus bass ed b triangulum, & vertex punctum c, eadem est cum pyramide cujus basis triangulum e b c, & vertex d punctum: iistem enim planis continentur. ergo & pyramis cujus basis triangulum a b d, vertex autem punctum c, æqualis est pyramidi cujus basis e b c triangulum, & verrex punctum d. rursus quoniam f c b e parallelogrammum est cujus diameter c e, triangulum e c f triangulo c b est a æquale. ergo & pyramis cujus basis bec triangulum, vertex autem punctum d, æqualis est b pyramidi cujus basis triangulum e c f, & vertex punctum d. sed pyramis cujus basis

## EUCLIDIS ELEMENTORUM

basis quidem BCE triangulum, vertex autem punctum D, ostensa est æqualis pyramidi cujus basis triangulum ABD, & vertex c punctum. quare & pyramis cujus basis triangulum CEF, & vertex punctum D, æqualis est pyramidi cu-

jus basis triangulum ABD, & vertex C punctum. prifma igitur. ABCDEF dividitur in tres pyramides inter se aquales, quæ triangulares bases habent. Et quoniam pyramis cujus basis A-BD triangulum, vertex au-

**2**10

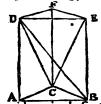

tem punctum c, eadem est cum pyramide, cujus basis triangulum c AB, & vertex D punctum, iisdem namque planis continetur; pyramis autem, cujus basis triangulum ABD, & vertex punctum c, tertia pars ostensa est prismatis cujus basis ABC triangulum, & oppositum ipsi DEF: & pyramis igitur, cujus basis triangulum ABC, vertex autem D punctum, tertia pars est prismatis eandem basim habentis, videlicet ABC triangulum, & oppositum ipsi triangulum DEF. Quod demonstrare oportebat.

#### COROLLARIUM.

1. Ex hoc manifestum est omnem pyramidem tertiam partem esse prismatis basim habentis eandem, & altitudinem æqualem; quoniam si basis prismatis aliam quandam siguram rectilineam obrineat, & oppositam ipsi eandem, dividitur in prismata quæ triangulares bases habent, & quæ ipsis opponuntur.

2. Prismata æque alta sunt inter se ut bases.

#### PROP. VIII. THEOR.

Similes pyramides quæ triangulares bases babent, in triplicata sunt proportione bomologorum laterum.

Sint fimiles & fimiliter politz pyramides, quarum bases quidem triangula ABC DEF, vertices autem GH punchadico ABCG pyramidem ad pyramidem DEFH, triplicatam proportionem habere ejus quam BC habet ad EF. compleantur enim BGML EHPO solida parallelepipeda. & quoniam pyramis ABCG similis est pyramidi DEFH, erit angulus ABC angulo DEF æqualis, angulusque GBC æqualis angulo HEF, & angulus ABC angulo DEH. atque best ut ABAC DE, itaBC ad EF, & BG ad EH. quoniam igitur est

4 9. Def. undecimi. 6 1. Def. texts. iit AB ad DE, ita BC ad EF, & circum asquales angulos latera funt proportionalia, parallelogrammum BM parallelogrammo EP fimile erit, eadem ratione, & parallelograms

mum BN fimile eft parallelogrammo ER, &c parallelogrammum BK

parallelogrammum

para



Sc fimilia sunt, tria vero EP EX ER tribus oppositis equalia & similia. quare solida BGML EHPO similibus planis Sc numero equalibus continentur; ac properea simile est BGML solidum solido EHPO. similia autem solida parallelepipeda in ctriplicata sunt proportione homologorum late-e33. sinder turn. ergo solidum BGML ad solidum EHPO triplicatam eimi. habet proportionem ejus quam habet latus homologum BC ad EF homologum latus. sed dut BGML solidum ad solidum das simile EHPO, ita ABCG pyramis ad pyramidem DEFH; pyramis enim sexta pars est ipsius solidi, cum prisma quod est dimidium solidi parallelepipedi, sit pyramidis triplum. quare Sc pyramis ABCG ad pyramidem DEFH triplicatam proportionem habebit ejus quam BC habet ad EF. Quod demonstrare oportebat.

Cor. Ex hoc perspicuum est, & similes pyramides quae multangulas bases habent, inter le esse in triplicata proportione homologorum laterum, ipsis enim divisis in pyramides triangulares bases habentes: quoniam & similia polygona, que funt in basibus; in similia triangula dividuntur, & numero equalia & homologa totis; erit ut una pyramis in tina pyramide triangularem habens basim ad pyramidem in altera triangularem basim habentem, ita & omnes pyramides in una pyramide triangulares habentes bases ad omnes in altera triangulares bases habentes; hoc est, ita pyramis ipsa multangulam habens basim ad pyramidem quæ multangulam basim habet. sed pyramis triangularem habens basim ad pyramidem quæ triangularem basim habet, est in triplicata proportione homologorum laterum. & pyramis igitur polygonam habens basim ad pyramidem similem basim habentem, triplicatam proportionem habebit eius quam latus homologum habet ad homologum latus. PROP.

## PROP. IX. THEOR.

Aqualium pyramidum, & triangulares bases babentium, bases & altitudines reciproce sunt proportionales: 6 quarum pyramidum triangulares bases babentium bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illa sunt aquales.

Sint nempe pyramides æquales, quæ triangulares bases habeant ABC DEF, vertices vero G H puncta. dico pyramidum ABGG DEFH bases & altitudines reciprocari; scil. ut ABC basis ad basim DEF, ita esse pyramidis DEF H altitudinem ad altitudinem pyramidis ABCG. compleantur enim BGMKEHPO solida parallelepipeda. & quoniam pyramis ABCG est æqualis pyramidi DEFH, atque est pyramidis quidem ABCG fextuplum BGML folidum, pyramidis vero 415.quinti. DEFH fextuplum folidum EHPO; erit 4 folidum BGML solido EHPG æquale. æqualium autem solidorum parallelepipedorum bases &

cimi.

altitudines reciprocan-634. unde-tur b. est igitur ut BM basis ad basim EP, ita внро folidi altitudo ad altitudinem folidi BGML. sed ut BM bafis ad basim EP, ita 4 triangulum triangulum DEF. ergo

& ut ABC triangulum ad triangulum DEF, ita solidi EH-PO altitudo ad altitudinem solidi BGML. sed solidi quidem EHPO altitudo eadem est cum altitudine pyramidis DEFH; folidi vero BGML altitudo eadem est cum altitudine pyramidis ABCG: est igitur ut ABC basis ad basim DEF, ita pyramidis DEFH altitudo ad altitudinem pyramidis ABCG. quare pyramidum ABCG DEFH bases & altitudines reciproce funt proportionales. Et si pyramidum ABCG DEFH bases & altitudines reciproce sunt proportionales, sitque ut ABC basis ad basim DEF, ita pyramidis DEFH altitudo ad altitudinem pyramidis ABCG: dico ABCG pyramidem pyramidi DEFH æqualem esse. iisdem enim constructis, quoniam ut abc basis ad basim def, ita est def h pyramidis altitudo ad altitudinem pyramidis ABCG; ut autem ABC basis ad basim def, ita BM parallelogrammum ad parallelogrammum EP: erit & ut parallelogrammum EM ad EP parallelogrammum, ita pyramidis DEFH altitudo ad altitudi-

nem

mem pyramidis ABCG. fed pyramidis quidem DEFH altitudo cadem est cum altitudine solidi parallelepipedi E H PO; pyramidis vero ABCG altitudo eadem est cum altitudine folidi parallelepepidi BGML: est igitur ut BM basis ad basim EP, ita EHPO solidi parallelepipedi altitudo ad altitudinem Solidi parallelepipedi BGML. quorum autem solidorum parallelepipedorum bases & altitudines reciprocantur, ea 6 sunt 6 34. unde equalia. solidum igitur parallelepipedum BGML equale cimi. est solido parallelepipedo EHPO. atque est solidi quidem BGML fexta pars pyramis ABCG: folidi vero EHPO itidem sexta pars pyramis DEFH. ergo pyramis ABCG pyramidi DEFH est æqualis. Æqualium igitur pyramidum, & triangulares bases habentium, bases & altitudines reciproce funt proportionales: & quarum pyramidum triangulares bases habentium bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illæ funt æquales. Quod oportebat demonstrare.

## PROP. X. THEOR.

Omnis conus tertia pars est cylindri, qui candem basim babet & altitudinem æqualem.

Habeat conus eandem basim quam cylindrus, videlicet circulum ABCD, & altitudinem æqualem. dico conum tertiam partem esse cylindri, hoc est cylindrum coni triplum esse. Si enim cylindrus non sit triplus coni, vel major erit quam triplus, vel minor. sit primo major quam triplus. & describatur in ABCD circulo quadratum ABCD erigo quadratum ABCD majus est quam dimidium ABCD circuli. & a quadrato ABCD erigatur prisma æque altum cylindro.

quod quidem prisma majus erit quam cylindri dimidium;
quoniam si circa circulum A BC D quadratum describatur, erit
inscriptum quadratum dimidium circumscripti. & fint ab
eisdem basibus erecta solida parallelepipeda æque alta, nimi-

B

rum prismata ipsa. quare prismata inter se sunt aut bases. & a2. Cor. 7. prisma igitur erectum à quadrato ABCD dimidium est prismatis erecti à quadrato quod circa circulum ABCD describitur. atque est cylindrus minor prismate erecto à quadrato quod describitur circa circulum ABCD. prisma igitur erectum à quadrato ABCD æque altum cylindro, dimidio cylindri est majus. secentur circumserentiæ ABBCCD DA bisariam in punctis EFGH, & AEEBBFFCCGGD D'H

O 2

HA jungantur. unumquodque igitur triangulorum AEB fequitur BFC CGD DHA majus best dimidio portionis circuli ABCD, ex a hujus, in qua confistit, erigantur ab unoquoque triangulorum A E B EFC CGD DHA prismata æque alta cylindro. ergo & unumquodque erectorum prismatum majus est dimidio portionis cylindri quæ ad ipsum est. quoniam si per puncha EFGH parallelæ ipfis ABBCCDDA ducantur, & compleantur in ipsis ABBCCDDA parallelogramma, à quibus solida parallelepipeda seque alta cylindro erigantur: erunt uniuscujusque erectorum dimidia prismata ea a que funt in triangulis ABBBFCCGDDHA. & funt cylindri portiones erectis folidis parallelepipedis minores. ergo & prismata que in triangulis AEBBFC CGD DHA majora funt dimidio portionum cylindri que ad ipsa sunt. itaque reliquas circumferentias secantes bifariam, jungentesque rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes prif-

mata æque alta cylindro, & hoc semper facientes, tandem relinquemus quasdam portiones cylindri quæ fint minores excessù quo cylindrus coni triplum fuperat. relinquantur

jam, & fint ae eb bf fc cg GD DH HA. reliquum igitur

prisma, cujus basis quidem polygonum AEBFCGDH, altitudo autem eadem quæ cylindri, majus est quam triplum coni. sed prisma cujus basis ABBFCGDH polygonum, & g z. Cor. 7. altitudo eadem quæ cylindri, triplum e est pyramidis, cujus balis polygonum AEBFCGDH, vertex autem idem qui coni. & pyramis igitur cujus basis polygonum AEBFCG-DH, vertex autem idem qui coni, major est cono qui bafim habet ABCD circulum. fed & minor; (ab ipfo enim comprehenditur.) quod fieri non potest. non igitur cylindrus major erit quam triplus coni. dico insuper neque cylindrum minorem elle quam triplum coni. si enim fieri potest, sit cylindrus minor quam triplus coni. erit invertendo conus major quam tertia pars cylindri. describatur in ABCD circulo quadratum ABCD. ergo quadratum ABCD majus est quam dimidium ABCD circuli. & à quadrato ABCD erigatur pyramis, verticem habens eundem quem conus pyramis igitur erecta major est quam coni dimidium: quomam, ut ante demonstravimus, si circa circulum quadratum describatur, erit quadratum ABCD dimidium ejus quod circa circulum descriptum est: & si à quadratis erigantur solida parallelepipeda geque alta cono, que es prismata appellantur,

þyjuş.

pellantur, erit a quod à quadrato A B CD erigitur, dimidium ejus, quod erectum est à quadrato circa circulum descripto; etenim inter se sunt ut bases. quare & tertiæ partes ipsarum. pyramis igitur cujus basis quadratum A B CD, dimidia est ejus pyramidis quæ à quadrato circa circulum descripto erigitur. sed pyramis erecta à quadrato descripto circa circulum, major est cono; ipsum namque comprehendit. ergo pyramis cujus basis A B CD quadratum, vertex autem idem

qui coni, major est quam coni dimidium. secentur circumferentize ABBCCDDA bisariam in punctise FGH. & jungantur AE EBBFFCCGGDDH HA. & unumquodque igitur triangulorum AEBBFCCGDDHA majus est quam dimi-

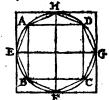

dium portionis circuli ABCD, in qua consistit. erigantur ab unoquoque triangulorum AEB BFG CGD DHA pyramides verticem habentes eundem quem conus. ergo & unaquæque pyramidem eodem modo erectarum major est quam dimidium portionis coni quæ est ad ipsam. itaque reliquas circumferentias secantes bifariam, jungentesque rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes pyramides verticem habentes eundem quem conus, & hoc femper facientes, relinquemus tandem quasdam coni portiones que minores erunt excellu quo conus tertiam cylindri partem superat. relinquantur; & fint quæ in ipsis AE EBBFFCCGGDBH HA. reliqua igitur pyramis cujus basis polygonum AEBFCGDH, & vertex idem qui coni, major est quam tertia cylindri pars. sed pyramis cujus balis polygonum AEBFCDH, vertex autem idem qui coni, tertia pars est prismatis cujus basis polygonum AEBFCDH, altitudo autem eadem quæ cylindri. prisma igitur cujus basis AEBFCGH polygonum, & altitudo eadem quæ cylindri, majus est cylindro cujus basis est circulus ABCD. sed & minus: (ab ipso enim comprehenditur.) quod fieri non potest, non igitur cylindrus minor est quam triplus coni. ostensum autem est neque majorem esse quam triplum. ergo cylindrus coni triplus sit necesse est; ac propterea conus tertia pars cylindri. Omnis igitur conus tertia pars est cylindri, eandem quam ipse basim habentis, & altitudinem æqualem. Quod demonstrare oportebat.

## PROP. XI. THEOR.

Coni & cylindri qui candem habent altitudinem, interfe fe funt ut bases.

Sint in eadem altitudine coni & cylindri, quorum bases circuli ABCD EFGH, axes ausem KL MN, & diametri basium ACEG. dico ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita esse conum AL ad EN conum. Si enim non ita sit; erit ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad aliquod solidum minus cono EN, vel ad majus. sit primo ad minus quod sit x. & quo minus est solidum x cono EN, esi acquale sit i solidum. conus igitur EN ipsis solidis x I est acqualis. describatur in EFGH circulo quadratum EFGH,

quod majus est dimidio circuli. erigatur à quadrato EFGH pyramis æque alta cono. pyramis igitur erecta major est coni dimidio. nam si circa circulum quadratum deferibamus, & ab ipso erigamus pyramidem

A R C E M G

æque altam cono; erit inscripta pyramis pyramidis circum-6. hujus. scriptæ dimidium; etenim inter se s sunt ut bases. conus autem

circumscripta pyramide est minor. ergo pyramis cujus basis quadratum EFGH, vertex autem idem qui coni, major est coni dimidio: secentur circumserentize EF FG CH HE bisariam in punctis PR SO; & OEEP



PFFRRGGSSH jungantur. unumquodque igitur triangulorum HOEEPFFRGGSH majus est quam dimidium fegmenti circuli in quo consistit. erigatur ab unoquoque triangulorum HOEEPFFRGGSH pyramis æque alta conoergo & unaquæque erectarum pyramidum major est dimidio portionis coni, quæ est ad ipsam. itaque reliquas circumferentias secantes bisariam, & jungentes rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes pyramides æque altas cono, atque hoc semper facientes, relinquemus tandem aliquas portiones coni, quæ solido i minores erunt. relinquantur, & sint quæ in ipsis HOOEEPPFFRRGGS

; н.

B FR. reliqua igitur pyramis cujus basis polygonum HOEP-FRGS, altitudo autem eadem quæ coni, major est solido 🕱 describatur in circulo ABCD polygono HOEPFRGS firmile & fimiliter politum polygonum DTAYBQCV, & ab ipfo erigatur pyramis æque alta cono A L. quoniam igitur est ut quadratum ex A c ad quadratum ex E G, ita " DTAY-" 1. hujus. BQCV polygonum ad polygonum HOEPFRGS; ut autem quadratum ex AC ad quadratum ex EG, ita ABCD circulus € ad circulum EFGH: erit ut ABGD circulus ad circulum 6 2. hujus. EFGH, ita polygonum DTAYBQCV ad polygonum Ho-EPFRGS. sed ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita CONUS AL ad x folidum: & ut polygonum DTAYBQCV ad polygonum HOEPFRGS, ita pyramis cujus basis DTAY-B Q C v polygonum, vertex autem punctum L, ad pyramidem cujus basis polygonum HOEPFRGS, & vertex pun-Otum N. ut igitur conus A L ad x folidum, ita pyramis, cujus basis polygonum DTAYBQCV, & vertex punctum L, ad pyramidem cujus basis polygonum HOEPFRGS, & vertex m punctum. conus autem A L major est pyramide quæ est in ipso. majus igitur est solidum x pyramide quæ est in cono EN. sed & ostensum est minus. quod fieri non potest non igitur ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita est a L conus ad solidum aliquod minus cono E N. similiter demonstrabitur neque ut EFGH circulus ad circulum ABCD, its effe conum EN ad aliquod folidum minus cono A L. dico præterea neque esse ut ABCD circulus ad Circulum EFGH, ita AL conum ad aliquod folidum majus CONO EN. si enim fieri potest, sit ad solidum majus, quod fit z. ergo invertendo ut EFGH circulus ad circulum ABCD. ita crit solidum z ad a L conum. sed cum sit solidum z majus cono EN; erit ut solidum z ad AL conum, ita conus EN ad aliquod solidum minus cono AL. & igitur ut EFGH circulus ad circulum ABCD, ita conus EN ad aliquod folidum minus cono AL, quod fieri non posse ostensum est. non igitur ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus A L ad aliquod folidum majus cono E N. oftensum autem est neque esse ad minus. ergo ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita est conus AL ad EN conum. sed ut conus ad conum, ita e est cylindrus ad cylindrum; est enim uterque e 15.quinti. utriusque triplus. & igitur ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita in ipsis cylindri æque alti conis. Ergo coni & cylindri qui eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

### PROP. XII. THEOR.

Similes coni & cylindri inter se sunt in triplicata proportione diametrorum que sunt in basibus.

Sint similes coni & cylindri, quorum bases quidem circuli ABCD EFGH, diametri vero basium BD FH, & axes conorum vel cylindrorum KL MN dico conum cujus basis ABCD circulus, vertex autem punctum L, ad conum cujus basis basis circulus EFGH, vertex autem N punctum, triplicatam habere proportionem ejus quam habet BD ad FH ie enim non habet conus ABCDL ad conum EFGHN triplicatam proportionem ejus quam BD habet ad FH, habe-

bit ABCDL conus ad aliquod folidum minus cono EFGHN triplicatam proportionem, vel ad majus. habeat primo ad minus, quod fit x. & describatur in EFGH. circulo quadratum EFGH. quadratum igitur EF-

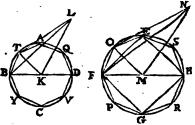

GH majus est dimidio EFGH circuli. & erigatur à quadrato EFGH pyramis æque alta cono. ergo erecta pyramis major est quam coni dimia

dium. itaque secentur EFFG CH HE circumferentize bifariam in punctis OFFFPG GR RH HS SE. unumquodque igitur triangulorum EOFEPG GRH HSE majus est



dimidio segmenti circuli EFGH, in quo consistit. & erigatur ab unoquoque triangulorum EOF FPG GRH HSE pyramis eundem verticem habens quem conus. ergo & unaquæque erectarum pyramidum major est quam dimidium portionis coni, quæ est ad ipsam. secantes igitur reliquas circumferentias bisariam, jungentesque rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes pyramides eundem habentes verscem quem conus, atque hoc semper facientes, tandem relinquemus quassam coni portiones quæ minores erunt excessiu quo conus EFGHN ipsum x solidum superat. relinquantur, & sint quæ in ipsis EO OF FP PG GR RHHs s. reliqua igitur pyramis cujus basis quidem polygonum

BOFFGRHS, vertex autem n punctum, major est solido x. escribatur etiam in circulo ABCD, polygono EOFPGRHS mile & fimiliter positum polygonum ATBICUDQ: à quo rigatur pyramis eundem verticem habens quem comus : & triangulorum continentium pyramidem cujus basis quidem est polygonum ATBYCVDQ, vertex autem punctum L, unum LBT; triangulorum vero continentium pyramidem cujus bafis EOFPGRHS polygonum, & vertex punctum N, unum Est N F O: & jungantur K T MO. quoniam igitur conus A B C D L fimilis est cono EFGHN, erit ut BD ad FH, ita KL axis ad AXEM MN. ut autem BD ad FH, 4 ita BK ad FM. itaque ut 4 15.quinti. BK ad FM ita KL ad MN: & permutando ut BK ad KL, ita FM ad M N. & cum perpendicularis utraque est, & circa æquales angulos BKL FMN latera funt proportionalia: fimile igitur 6 cst BK L triangulum triangulo FM'N. Rursus quoniam 6 6, sexti. cft ut BK ad KT, ita FM ad MO, & circa acquales angulos BKT FMO latera funt proportionalia; etenim quæ pars est angulus BKT quatuor rectorum qui funt ad K centrum, eadem est pars & angulus FMO quatuor rectorum qui funt ad centrum M: erit b triangulum BKT triangulo FMO simile. & quoniam oftensum est ut BK ad KL ita esse FM ad ми; æqualis autem est вк ipsi кт, & FM ipsi мо: erit Ut'TK ad KL, ita om ad MN: & circa æquales angulos TKL OMN latera funt proportionalia; recti enim funt: triangulum igitur LKT simile est triangulo MNO. quod cum Ob similitudinem triangulorum BKL FMN, sit ut LB ad BK, ita MF ad FM; ob similitudinem vero triangulorum BKT FMO, UKB ad BT, ita MF ad FO: crit ex acquali ut LB ad BT, ita NF ad FO. rurfus cum ob fimilitudinem triangulorum LTK NOM, fit ut LTad TK, ita NO ad OM; & ob similitudinem triangulorum KBT OMF, ut KT ad TB, ita mo ad of: exæquali erit ut LT ad TB, ita no ad of. oftensum autem est & ut TB ad BL, ita of ad FN. quare rursus ex equali ut TL ad LB, ita ON ad NF. triangulorum igitur LTB NOF proportionalia funt latera, ideoque sequiangula sunt LTB NOF triangula, & inter se similia. quare & pyramis cuius bafis triangulum BKT, vertex autem L punctum, fimilis est pyramidi cujus basis FMO triangulum, & vertex punctum N; fimilibus enim planis continentur, & multitudine æqualibus. pyramides autem fimiles, & quæ triangulares bases habent, in e triplicata sunt pro-c 8. hujus. portione homologorum laterum. ergo pyramis BKTL ad pyramidem FMON triplicatam habet proportionem ejus quam BK habet ad FM. similiter à punctis quidem A Q D V CY ad K, à punchis vero E S H R & P ad M ducentes rectas

habentes quos coni, ostendemus & unamquamque pyramidum ejusdem ordinis ad unamquamque alterius ordinis triplicatam proportionem habere ejus quam habet BK latus ad homologum latus MF, hoc est quam BD ad 12 quinti. FH. sed ut unum antecedentium 4 ad unum consequentium, ita omnia antecedentia ad omnia consequentia. est igitur & ut BKTL pyramis ad pyramidem FMON, ita tota pyramis cujus basis ATBYCVD Q polygonum, vertex autem pun-

ctum I, ad totam pyramidem cujus balis polygonum E o F P G-R H S, & vertex punctum N. quare & pyramis cujus balis A T-B Y C V D Q polygonum, vertex autem punctum L, ad pyramidem cujus balis polygonum

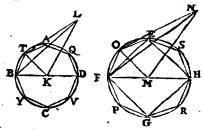

EOFPGRHS, & vertex punctum N, triplicatam proportionem habet ejus quam BD habet ad FH. ponitur autem conus cuius basis circulus AB

CD vertex autem punctum L, ad folidum x triplicatam proportionem habere ejus quam BD ad FH ut igitur conus cujus basis circulus ABCD, vertex autem punctum L, ad solidum x, ita est



pyramis cujus basis ATBYCVDQ polygonum, vertex autem punctum L, ad pyramidem cujus balis polygonum Eo-FPRHs, & vertex punctum N. dictus autem conus major est pyramide quæ in ipso; etenim eam comprehendit. ma-· jus igitur est & solidum x pyramide cujus basis polygonum BOFFGRHS, vertex autem punctum N. fed & minus quod fieri non potest. non igitur conus cujus basis ABCD circulus, & vertex punctum L, ad aliquod solidum minus cono cujus basis circulus EFGH, & vertex n punctum, triplicatam proportionem habet ejus quain BD habet ad FH. similiter demonstrabimus neque conum EFGHN ad aliquod solidum minus cono ABCDL triplicatam proportionem habere ejus quam habet FH ad BD. itaque dico neque ABC-DL conum ad solidum majus cono EFGHN triplicatam habere proportionem ejus quam BD habet ad FH. si enim feri potest, habeat ad aliquod solidum majus, quod sit z. in-

vertendo ·

vertendo igitur, solidum z ad conum ABCDL triplicatam proportionem habet ejus quam f H ad BD. cum autem est solidum z majus cono E F G H N; erit ut solidum z ad conum ABCDL, ita EFGHN conus ad aliquod folidum minus cono ABCDL. ergo & conus EFGHN ad folidum aliquod minus cono ABCDL triplicatam proportionem habebit ejus quam FH habet ad BD, quod fieri non posse demonstratum est. non igitur ABCDL conus ad folidum aliquod majus cono EFGHN, triplicatam proportionem habet ejus quam BD ad F H. ostensum autem est neque ad minus. quare conus A B-CDL ad EFGHN conum triplicatam proportionem habet ejus quam BD ad FH. ut autem conus ad conum, ita e cy-e 15. quinti. lindrus ad cylindrum. cylindrus enim in cadem existens basi in qua conus, & ipsi æque altus, coni s triplus est. cum s 10. hujus. ostensum sit, omnem conum tertiam partem esse cylindri eandem quam ipse basim habentis, & æqualem altitudinem. ergo & cylindrus ad cylindrum triplicatam proportionem habebit ejus quam BD habet ad PH. Similes igitur coni & cylindri inter se sunt in triplicata proportione diametrorum quæ funt in basibus. Quod demonstrare oportebat.

## PROP. XIII. THEOR.

Si cylindrus plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut cylindrus o ad cylindrum, ita axis ad axem.

Cylindrus enim AD plano GH secetur oppositis planis AB CD parallelo, & occurrat axi EF in K puncto. dico ut BG cylindrus ad cylindrum GD, ita effe EK axem ad axem KF. producatur enim EF axis ex utraque parte ad puncta LM: & ipfi quidem EK axi ponantur æquales quotcunque EN NL; ipsi vero FK æquales quotcunque FX XM: & G per puncta L N X M ducantur plana ipsis ABCD parallela: atque in planis per LNXM circa centraLNXM intelligantur circuli op R s T Y V Q æquales iplis ab cd; & cylindri pr rb dt T q intelligantur. quoniam igitur axes LN NE EK inter se sunt æquales, erunt cylindri PR RB BG inter le « ut bases. æquales autem funt bases. ergo & cylindri



🗸 z z. hujusi

PR RB BG funt æquales. quod cum axes LN NEEK inter

222

se æquales sint, itemque cylindri PR RBBG inter se 🖚 quales; sitque ipsorum LN NE EK multitudo zqualis mult titudini ipforum PR RB BG: quotuplex . est axis K L ipsius E K axis, totuplex erit o & PG cylindrus cylindri GB. eadem ratione & quotuplex est MK axis ipsius axis KF, totuplex est & QG cylindrus cylindri GD. & fi quidem axis KL fit R N æqualis axi km, erit & PF cylindrus cylindro G Q zequalis; si autem axis L K major fit axe KM, & cylindrus PG ma-E jor erit cylindro gq; & si minor minor. quatuor igitur existentibus magnitudinibus, videlicet axibus ekkf, & cylindris BG GD, sumpta sunt æque G K H multiplicia, axis quidem EK, & BG Cylindri, nempe axis K L, & cylindrus P G; r axis vero KF, & cylindri GD æque C multiplicia, axis scilicet km, & GQ cylindrus: & demonstratum est si L K axis superat axem KM, & PG cylindrum superare cylindrum GQ; & si æqualis æ-M qualem; & si minor minorem. est b igitur axis EK ad axem KF, ut BG cylindrus ad cylindrum GD. Quare si cylindrus plano secetur opposi-

6 6. Def. quinti.

## PROP. XIV. THEOR.

tis planis parallelo, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis

In equalibus basibus existentes coni & cylindri, inter se sunt ut altitudines.

ad axem Quod demonstrare oportebat.



cylin-

cylindrus ad cylindrum FD, ita axis LN ad KL axem. æqualis autem est cylindrus quidem CM cylindro EB; axis vero LN axi GH. est igitur ut EB cylindrus ad cylindrum FD, ita axis GH ad KL axem. ut autem EB cylindrus ad cylindrum FD, ita cABG conus ad conum CDK; cylindri sunt conorum d'tripli. ergo & ut GH axis ad axem KL, ita d 10. hujus, est ABG conus ad conum CDK, & cylindrus EB ad FD cylindrum. In basibus igitur æqualibus existentes coni & cylindri, inter se sunt altitudines. Quod demonstrare oportebat.

#### PROP. XV. THEOR.

Aqualium conorum & cylindrorum bases & altitudines reciproce sunt proportionales; & quorum conorum & cylindrorum bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illi inter se sunt aquales.

Sint aquales coni & cylindri, quorum bases quidem ABCD EFGH circuli, & diametri ipsorum AC EG; axes autem KL MN; qui quidem & conorum vel cylindorum sunt altitudines: & compleantur cylindri AX EO. dico cylindrorum AX EO bases & altitudines reciproce proportionales esse, hoc est, ut ABCD basis ad basim EFGH, ita esse

altitudinem MN ad altitudinem KL. altitudo enim KL vel æqualis est altitudini MN, vel non æqualis. Sit primo æqualis. atque est AX cylindrus æqualis cylindro EG. qui autem eandem habent altitudinem coni &c cylindri inter se sunt aut bases. æqualis igitur est basis ABCD basi EFGH. est igitur ut basis ABCD ad EFGH basim, ita MN altitudo ad altitudinem KL. non sit autem altitudo KL altitudini MN æqualis, sed major sit MN, &c auseratur ab ipsa MN altitudini LK æqualis PM,

&c per P fecetur E O cylindrus plano Tys, oppositis planis circulorum EFGH RO parallelo, intelligaturque cylindrus Es cujus bass quidem EFGH circulus, altitudo autem PM. quoniam igitur Ax cylindrus æqualis est cylindrus Eo, alius autem aliquis est cylindrus Es; erit ut Ax cylindrus ad cylindrum Es, e ita basis ABCD ad EFGH basim; cylindrus Eo ad Es cylindrum. Sed ut Ax cylindrus ad cylindrum Es, e ita basis ABCD ad EFGH basim; cylindri enim Ax Es eandem babent altitudinem: ut autem cylindrus EO ad Es cylindrum es, e ita basis cylindrus enim Ax Es eandem

## Euclidis Elementorum

e 13. Rujus drum , its м и altitudo ad altitudinem м г; nam cylindris EO secatur plano TYS, oppositis planis parallelo. est igitu

Ut ABCD basis ad basim EFGH, ita altitudo MN ad MP altitudinem. æqualis autem est MP altitudo altitudini KL. quare ut basis ABCD ad EFGH basim. ita MN altitudo ad altitudinem KL. 22qualium igitur cylindrorum Ax 80 bafes & altitudines reciproce funt proportionales.

Sed si cylindrorum AX E o bases &c altitudines funt reciproce proportionales: hoc est, ut ABCD basis ad basim EFGH, ita altitudo MN ad KL altitudinem. dico A x cylindrum cylindro E o



fed ut ABCD basis ad basim EFGH, ita AX cylindrus ad cylindrum Es; eandem enim habent altitudinem. ut auten Ser. hujus. MN altitudo ad altitudinem MP, ita a cylindrus EO ad Es cylindrum. est igitur ut A x cylindrus ad cylindrum E s, in cylindrus e o ad es cylindrum. cylindrus igitur Ax cylin dro Eo est æqualis. similiter autem & in conis. Quod del monstrare oportebat.

## PROP. XVI. THEOR.

balis ad basim EFGH, ita altitudo MN ad KL altitudinem; altitudo autem k L æqualis est altitudini m P: erit ut ABCD basis ad basim EFGH, ita MN altitudo ad altitudinem MP

Duobus circulis circa idem centrum existentibus, in majori polygonum æqualium & numero parium late rum describere, quod minorem circulum non tangat

Sint dati duo circuli ABCD EFGH circa idem centrum K. oportet in majori circulo ABCD polygonum zequalium

& numero parium laterum describere, non tangens minorem circulum E F G H. ducatur per k centrum recta linea B D, atque à puncto G ipfi BD ad rectos angulos ducatur AG, & ad c producatur, quæ

16. tertii. A C Circulum E F G H a tanget. Itaque circumferentiam B A D bifariam secantes, & ejus dimidium rursus bifariam, & hoc semper facientes, randem relinquemus

linquemus circumferentiam minorem ipsa A D. relinquatur, fitque LD: & à puncto L ad BD perpendicularis agatur LM, Be ad n producatur; junganturque LD DN. ergo LD iphi DN est & æqualis, & quoniam LN parallela est AC, & AC & 29, tertifi rengit circulum EFGH; ipfa LN 'circulum EFGH' non tanget. & multo minus tangent circulum EFGH recte lineze ED DN. quod si ipsi LD sequales deinceps circulo ABCD aprabimus, describetur in eo polygonum æqualium & numero parium laterum non tangens minorem circulum EFGH. Ouod facere oportebat.

### PROP. XVII. PROBL.

Duabus sphæris circa idem centrum existentibus, in majori folidum polybedrum describere, quod minoris Sphæræ superficiem non tangat.

Intelligantur duze sphzerze circa idem centrum A. oportet in majori fphæra describere solidum polyhedrum minoris sphæræ superficiem non tangens, secentur sphæræ plano aliquo per centrum ducto: sectiones erunt circuli; quoniam diametro manente & semicirculo circumducto sphæra facta est: ergo in quacunque positione semicirculum intelliga-a Def. 14. mus, quod per ipsum producitur planum in superficie sphæræ undecimi. circulum efficiet; & constat circulum esse maximum, cum diameter sphæræ quæ & semicirculi diameter est, major b sit om-b 15, tertii. nibus rectis lineis quæ in circulo vel sphæra ducuntur. fit igitur in majori quidem sphæra circulus BCDE, in minori autem circulus FGH; & ducantur ipforum duæ diametri ad rectos inter se angulos BD CE. occurrat BD minori circulo in G; ducatur à puncto e ipsi a e ad rectos angulos el, & jungatur AL. itaque circumferentiam EB bifariam secantes, & dimidium ipfius bifariam, atque hoc femper facientes, tandem relinquemus quandam circumferentiam minorem ea parte circumferentiæ circuli BCD, quæ subtenditur à recta æquali ipsi G L. relinquatur, sitque circumferentia B K. minor igitur est recta BK quam GL; eritque BK latus polygoni zqualium & parium numero laterum non tangentis minorem circulum. fint igitur polygoni latera in quadrante circuli BE, rectae BK KL LM ME; & puncta K A producantur ad N: & à puncto a plano circuli BCDE ad rectos angulos constituatur Ax, que superficiei sphere in puncto x oct c 12. undecurrat, & per Ax & utramque ipsarum BDKN plana du-cimi. cantur, quæ ex jam dictis efficient in superficie sphæræ maximos circulos. itaque efficiant, & fint in diametris a D

## Euclidis Elementorum

KN corum femicirculi BND KNN. quoniam igitur RA recta
est ad planum circuli BCDB, crunt omnia plana quas pet
a 18. unde-ipsam KA transcunt, ad idem circuli planum recta: quare
cimi. & semicirculi BND KNN recti sunt ad idem planum.
& quoniam semicirculi BED BND KNN sequales sunt,
in sequalibus enim consistunt BD KN diametris; crunt &
corum quadrantes BE BN KN inter se sequales, quot igitur
latera polygoni sunt in quadrante BB, tot crunt & in quadrantibus BN KN, sequalia ipsis BKKL LM ME. describantur, & sint BO OP PR RN KS ST TYYK; jungantur38. unde-que SO TAYR; & ab ipsis OS ad planum circuli BCDE
simi, perpendiculares ducantur. cadent has in communes plano-



rum sectiones BD KN, quoniam & plana semicirculorum BXD KXN ad planum circuli BCDE recta sunt. itaque cadant, sintque ov sQ, & vQ jungatur. cum igitur in æqualibus semicirculis BXD KXN, æquales circumferentiæ sumptæ sint BO KS, & ductæ perpendiculares ov sQ, erit o v quidem ips sQ æqualis, Bv vero

æqualis KQ. est autem & tota BA æqualis toti KA. ergo & reliqua VA reliquæ QA est æqualis. igitur ut BV ad VA, its KQ ad QA: ideoque VQ ipsi BK parallela fest. quod cum utraque ipsarum QV sQ recta sit ad circuli BCDE planum,

f 2. lexti.

eril

wit ovipli sog parallela. oltensa autem alt & ipsi equaix 6. undelis. ergo ov so sequales h funt & parallelae. & quoniam cimi.

• u parallela est ipsi so, sed & parallela ipsi KB; erit & h 23. primi. iso iplik B parallela: & iplas conjungunt no ke. ergo & i 9. unde-Enos quadrilaterum est in uno t plano: nam si duse reche cimi. lineze parallelze sint, & in utraque ipsarum quzevis puncta cimi. fumantur, quæ dicta puncta conjungit recta linea in eodem est plano, in quo parallelæ. & cadem ratione utraque ipsorum quadrilaterorum sopt tpry in uno funt plano. est autem in l'uno plano & triangulum y R x. si igitur à punctis l 2. unde-O S P T R Y ad A ductas rectas lineas intelligamus, con-cimi. flituetur quædam figura folida polyhedra inter circumferentias Bx Kx, ex pyramidibus composita, quarum bases quidem RBOS SOPT TPRY quadrilatera, & triangulum YRX; vertex autem punctum A. quòd si in unoquoque laterum KL LM ME, quemadmodum in KB eadem construamus, & in reliquis tribus quadrantibus, & in reliquo hemisphærio constituetur figura quædam polyhedra in sphæra descripta, & composita ex pyramidibus, quarum bases sunt quadrilatera jam dicta, & YRX triangulum, & quæ ejufdem ordinis funt, vertex autem a punctum. dico dictam figuram polyhedram non tangere superficiem minoris sphærze, in qua est circulus FGH. ducatur à m puncto A ad pla-m 11 undenum quadrilateri KBSO perpendicularis AZ, cui in puncto cimi. z occurrat, & Bz z k jungantur. itaque quoniam Az recta est ad quadrilateri KBSO planum, & ad omnes rectas liness, que iplam continguat, & in codem funt plano rectos n 3. def. angulos faciet. ergo AZ ad utramque ipfarum BZ ZK est undecimi. perpendicularis. & quoniam AB est acqualis AK, crit & quadratum ex A B quadrato ex A K sequale : & funt quadrato quidem ex A s æqualia · quadrata ex A Z Z B, angulus · 47. primi. enim ad z rectus est; quadrato autem ex a se segualia ex AZZK quadrata. ergo quadrata ex AZZB quadratis ex AZ ZK sequalia funt. commune auferatur quadratum CX AZ. roliquum igitur quod ex az reliquo quod exzk est sequale: ergo recta BZ rectae z k æqualis. Similiter oftendemus & quae à puncto z ad puncta o s ducuntur utrique iplanum bzzk sequales esse. circulus igitur centro z & intervallo una iplarum za zk descriptus etiam per puncha o a transibit. Et quoniam in circulo est ak 30 quadrilaterum, Et funt æquales on bk ks & minor os, crit angulus b z k obtufus; ideoque ak major quam az. fed & G L quam ak est major multo, igitur major est que quam B z. & quadratum ex gl quadrato ex bz majus. & cum sequalis a l iphiab, erit quadratum exal quadrato exab acquale: P 2 **fed** 

fed quadrato quidem ex AL æqualia funt quadrata ex AG GL, quadrato autem ex AB æqualia quadrata ex BZ ZA; quadrata igitur ex AG GL æqualia funt quadratis ex BZ ZA: quorum quadratum ex BZ minus est quadrato ex GL: ergo reliquum ex ZA quadratum majus est quadrato ex AG;



& ob id recta linea z A major est recta AG. atque est Az quidem ad unam polyhedri basim, AG vero ad superficiem perpendicularis. quare polyhedrum minoris sphæræ superficiem non tanget. Duabus igitur sphæris circa idem centrum existentibus, in majori solidum descriptum est minoris sphæræ superficiem non tangens. Quod sacere oportebat.

Cor. Quod fi etiam in altera sphæra solido polyhedrum descripto, in sphæra BCDE simile solidum polyhedrum describatur; habebit solidum polyhedrum in sphæra BCDE ad solidum polyhedrum in altera sphæra triplicatam proportionem ejus, quam diameter sphæræ BCDE habet ad alterius sphæræ diametrum. divisis enim solidis in pyramides numero æquales, & ejusdem ordinis: erunt pyramides similes similes autem pyramides inter se in triplicata sunt proportione homologorum laterum. ergo pyramis cujus basis est kbos quadrilaterum, vertex autem punctum a, ad pyramidem in altera sphæra ejusdem ordinis triplicatam proportionem habet ejus, quam latus homologum habet ad mologum

enclogum latus; hoc est, quam habet AB ex centro spherez circa centrum A existentis, ad eam, quæ est ex centro alterius sphæræ. similiter & unaquæque pyramis earum, quæ sunt in sphæra circa centrum A, ad unamquamque pyramidum ejusdem ordinis, quæ sunt in altera sphæra, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet AB ad eam, quæ est ex centro alterius sphæræ Et ut unum antecedentium ad unum consequentium, ita antecedentia omnia ad omnia consequentia. quare totum solidum polyhedrum, quod est in sphæra circa centrum A, ad totum solidum polyhedrum, quod in altera sphæra, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet AB ad eam quæ est ex centro alterius sphæræ, hoc est, quam habet BD diameter ad alterius sphæræ diametrum.

## PROP. XVIII. THEOR.

Sphere inter se in triplicata sunt proportione suarum diametrorum.

Intelligantur sphæræ ABC DEF; quarum diametri BC EF. dico ABC sphæram ad sphæram DEF triplicatam proportionem habere ejus, quam habet BC ad EF. Si enim non ita est, sphæra ABC ad sphæram minorem ipsa DEF, vel ad majorem, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet BC ad EF. Habeat primo ad minorem, videlicet ad GHK. & intelligatur sphæra DEF circa idem centrum, circa quod sphæra GHK: describaturque in majori sphæra DEF solidum polyhedrum non tangens a minorem sphæra describatur sphæra GHK in superficie; & in sphæra ABC describatur solidum polyhedrum simile ei, quod in sphæra DEF describatur

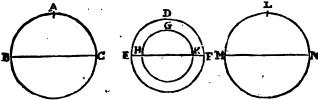

ptum est. solidum igitur polyhedrum, quod in sphæra ABC, ad solidum polyhedrum, quod in sphæra DEF, triplicatam sproportionem habet ejus, quam BC ad BF. habet autem scorol. and BC sphæra ad sphæram GHK triplicatam proportionem tecedente.

ejus, quam BC ad BF. ergo ut ABC sphæra ad sphæram GHK, ita solidum polyhedrum in sphæra ABC ad solidum polyhedrum in sphæra DEF; & permutando, ut ABC
P 2 sphæra

## Bo Euclidia Elementorum

sphere ad solidum polyhedrum, quod in ipsa est, ita cum sphæra ad solidum polyhedrum, quod in sphæra n z r. major autem est sphæra ABC solido polyhedro, quod est in ipla, ergo & GHK lphæra polyhedro, quod in liphæra DEF, cft major, fed & minor, ab ipfo enim comprehenditur, quod fieri non potest. non igitur ABC sphara ad sphæram minorem ipsa der triplicatam proportionem habet ejus, quam a c ad E F. similiter oftendemus neque DEF sphæram ad sphæram minorem ipsa ABC triplicatam habere proportionem ejus, quam habet EF ad B c. dico insuper sphæram ABC neque ad majorem sphæram ipsa DEF triplicatam proportionem habere ejus, quam Be ad EF. fi enim fieri potest, habeat ad majorem LM N. invertendo igitur, sphæra LMN ad ABC sphæram triplicatam proportionem habet ejus, quam diameter EF ad BC diametrum. ut autem sphæra LMN ad ABC sphæram, ita sphæra der ad sphæram quandam minorem ipsa ABC. quoniam sphæra LMN major est ipsa DEF, ergo & DEF sphæra ad sphæram minorem ipsa ABC triplicatam proportionem habet ejus, quam EF ad BC; quod fieri non polic oftendim est, non igitur ABC sphere ad spherem majorem ipsa der triplicatem proportionem habet ejus, quam ec ad EF. oftensum autem est neque ad minorem. ergo ABC sphera ad spheram DEF triplicatem proportionem habebit ejus, quam BC ad BF. Quod demonstrare oportebat.

## FINIS.

## LIBRI Venales apud Henricum Clements Bibliopolam Oxoniensem.

R Ogeri Aschami Epistolarum Libri Quatuor cui accessit Joannis Sturmii aliorumque ad Aschamum Anglosque Eruditos Epistolarum Liber unus 8vo Oxoniz 1703.

Spicilegium SS. Patrum ut & Hæreticorum Seculi post Christum Natum 1. 2. 3. Cura Joannis Ernesti Grabii Editio Altera Auctior 2 vol. 8vo. Oxon. 1714

M.Fab.Quintilliani Declamationum Liber 8vo 1692. Sophoclis Tragoedia Ajax & Electra vol.1.Antigone & Trachinia Vol. 2d. Opera Thoma Johnson. 1708.

C. Suetonii Tranquilli opera omnia notis Illustrata

Oxonii. 1676.

Theodosii Sphæricorum Libri Tres. Gr. Lat. 8vo

Oxon. 1707.

Elementa Arithmeticæ Numerosæ & Speciosæ Ed-

vardi Wells Oxoniæ 1698. 8vo.

Græcæ Linguæ Dialecti. in usum Scholæ Westmonasteriensis Opera ac studio Mich. Maittaire A. M. Londini 1712. 8vo.

Caspari Bartholini Specimen Philosophiæ Naturalis accedit de Fontium FluviorumqueOrigine 12mo. 1713 Smith Aditus ad Logicam, & Elementa Logicæ

Oxoniæ 1694.

Liberti Fromondi Meterrologicorum Libri fex Lon-

dini. 1670.

Musarum Anglicanarum Analecta 2 vol. 12mo 1714 Du Trieu manuductio Logicam Oxoniz 8vo 1678. • Morket de Politia Ecclesiz Anglicanz. Londini 1705.

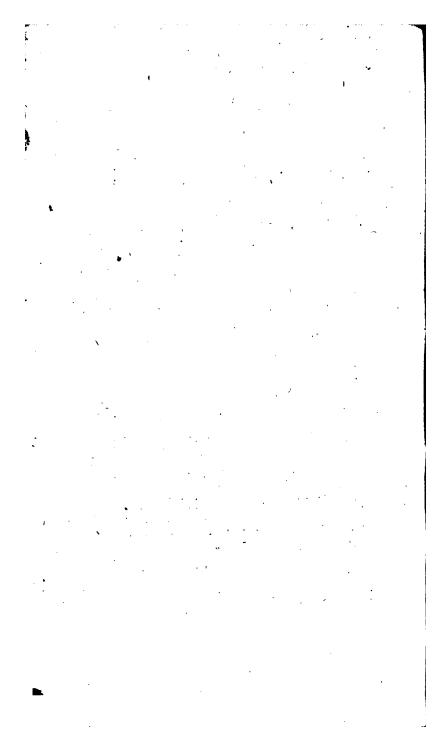

## TRIGONOMETRIÆ

Planæ & Sphæricæ

## ELEMENTA.

ITEM

DE NATURA

ET

# ARITHMETICA LOGARITHMORUM

TRACTATUS BREVIS.



O XONIÆ,
E THEATRO SHELDONIANO.
Impensis Henr. Clements Bibliop. Oxoniensis. 1715.

τ.

. .

, **\*** 5 5 ì

## **15** 3

. . . . 4 . 8 •

·. .. ·  $(x_0, x_0) = (x_0, x_0) \in \mathcal{F}_0$ 

# TRIGONOMETRIÆ

# Planæ & Sphæricæ

## ELEMENTA.

## DEFINITIONES.

X datis Trianguli lateribus angulos, & ex angulis latera laterumve rationes, & mixtim affequi, Trigonometriz munus est. Ad quod przestandum, necesse est, ut non tantum Peripheriz circulares, sed & recaz linez circulis adscriptz, in notas aliquot & certas partes secari supponantur.

Placuit itaque Veteribus Mathematicis, peripheriam circuli in 360 partes (quos gradus appellant) dividere; & unumquemque gradum in 60 minuta prima, & hæc fingula in 60 fecunda, & rursus horum unumquodque in 60 minuta Tertia, & ita continuo partiri. Et angulus quilibet dicitur esse tot graduum & minutorum, quot

funt in arcu qui angulum illum metitur.

Quidam gradum in partes centesimas, potius quam sexagesimmas partiri volunt: & utilius fortasse esset, non gradus sed & ipsum circulum in decupla ratione secare; quæ divisio forsan aliquando obtinebit. Verum si circulus constet 360 gradibus, ejus quadrans quæ est mensura anguli recti, erit harum partium 90. Si circulus in 100 partes secetur, Quadrans erit 25 partium.

Complementum Arcus, est differentia ejus à Quadrante. Chorda sive subtensa est recta linea ab uno Arcus ter-

mino ad alterum ducta.

## TRIGONOMETRIE PLANE

Sinus rectus alieujus arcus qui & simpliciter sinus dici folet, est perpendicularis cadens ab uno arcus termino ad radium per alterum terminum ejustem Arcus ductum. Est igitur semisabtensa dupli Arcus; scil. est DE= DO,

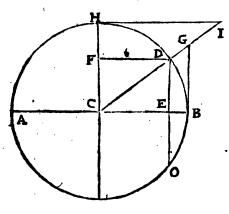

& est arcus DO duplus ipsius DB. Hine finus arcus 30 gr. æqualis est dimidio radii, nam per 15 El. 4. Latus Hexagoni circulo inscripti, hoc est, subtensa 60 gr. æqualis est radio. Sinus dividit Radium in duo segmenta CE EB: quorum unum CE

quod centro & sinu recto intercipitur, est sinus complementi arcus DB ad quadrantem (nam est CE=FD qui est sinus arcus DH) & vocatur cosinus. Alterum segmentum BE quod sinu recto & peripheria intercipitur, vocatur sinus versus: aliquando dicitur Arcus sagitta.

Quod si per unum Arcus terminum D producatur à centro recta CG, donec occurrat rectæ BG super diametro ad ejus terminum B perpendiculari; vocabitur in Trigonometria CG Secans, & BG Tangens arcus DB.

Cosecans & Cotangens Arcus est secans vel tangens Arcus, qui est complementum alterius ad Quadrantem. Nota. Sicut eadem est Chorda Arcûs & ejusdem complementi ad circulum. Sic idem est sinus, eadem Tangens, eademque secans Arcûs & ejusdem complementi ad semicirculum.

Sinus Totus est sinus maximus, seu sinus 90 graduum qui circuli radio aqualis est.

Canon Trigonometricus est Tabula, que à minuto incipiens, seriatim exhibet quas habent longitudines singuli linus Tangentes & Secantes, respectu radii, qui unitats

loco

loco ponitur, & in partes 10 000 000 vel plures decimales dividi intelligitur. Adeo ut ope hujus Tabulz, cujuflibet Arcûs vel anguli sinus Tangens vel secans haberi potest, Et vicissim ex dato sinu Tangente vel secante dabitur qui iis respondet arcus vel angulus. Observandum est in sequentibus R esse notam Radii, S notam sinus, coscosinus, T notam Tangentis, & coT coTangentis.

## CONSTRUCTIO CANONIS.

## PROP.I. THEOREMA.

Datis duobus quibuslibet Trianguli restanguli lateribus, reliquum quoque dabitur.

## Vide figuram propositionis tertic.

Est enim per 47 Elementi primi ACq = ABq + BCq & ACq - BCq = ABq, & vicissim ACq - ABq = BCq. unde per extractionem Radicis quadratæ, dabitur  $AC = \sqrt{ABq + BCq}$  &  $AB = \sqrt{ACq - BCq}$ . &  $BC = \sqrt{ACq - ABq}$ .

## PROP.II. PROBL.

## Dato DE sinu arcus DB. Invenire Cosmum DF.

Ex datis CD radio & DE finu, in Triangulo rectangulo CDE dabitur per præcedentem CE=VCEq-DEq = DF.

## TRIGONOMETRIA PLANA

## PROP. III. PROBL.

Dato DE finu arçus cujusvis DB. Invenire DM vel BM sinum arcus dimidii.

Dato DE dabitur per præcedentem CE, ac proinde EB quæ est differentia inter cosinum & Radium. In Tri-

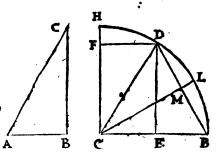

angulo igitur rectangulo DBE datis DE & EB dabitur DB cujus semissis DM est sinus arcus DL = 1 arcus DB.

## PROP. IV. PROBL.

## Date B M sinu arcus B L invenire sinum dupli Arcus.

Dato BM sinu, dabitur per Prop. 2. cosinus CM. Sunt autem Triangula CBM DBE aquiangula, ob angulos ad E & M rectos & angulum ad B communem, quare (per 4.6.) erit CB: CM::BD vel 2BM:DE: Unde cum dantur tres priores hujus Analogia termini, quartus quoque qui est sinus arcus DB innotescet.

Corol. Est CB: 2 CM:: BD: 2 DE, hoc est, Radius ad duplum cosinus arcus ½ DB ut subtensa arcus DB ad subtensam dupli arcus. Item est CB: 2 CM:: (2BM: 2 DE::) BM: DE:: ½ CB: CM. unde dato sinu arcus alicujus & sinu arcus duplis dabitur cosinus arcus simpli.

#### PROP. V.

Datis sinubus duorum arcuum BD FD, Invenire FI sinum summe arcuum, Item EL sinum differentia eorundem.

Ducatur Radius CD, & fit CO cosinus arcus FD, qui proinde dabitur, per O agatur OP parallela ad DK. Item ducantur OM GE parallelæ ad CB. Et ob æquiangula triangula CDK COP CHI FOH FOM. Est pri-

mò C D: DK:: GO.
OP, quæ itaque innotescet. Item est C D:
CK:: FO: F M, adeoque & illa nota erit. sed ob FO = E O
erit. F M = M G =
ON. Est itaque OP
+F.M = F I = sinui
summæ arcuum: & OP
-F M, hoc est, OP
-ON = E L simui
differentiæ arcuum. Q.
E. I.

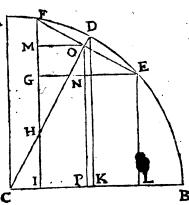

Coroll. Quia arcuum BE BD BF differentize sunt zquales, Erit BD arcus, medius arithmeticus inter arcus BE BF.

PROP. VI.

Iisdem positis, Radius est ad duplum cosimus arçus medis, ut smus differentia ad differentiam smuum extremorum.

Namest CD:CK::FO:FM, unde duplicando confequentes CD:2CK::FO.2FM vel ad FG; quæ est differentia sinuum EL FI. Q.E.D.

Cor. 1. Si arcus BD sit 60 grad. Erit differentia sinuum FI EL æqualis FO sinui distantiæ. Nam in eo casu sit CK sinus 30 grad. cujus duplum æquale est radio, A 4

#### TRIGONOMETRIE PLANE

adeoque ob CD=2CKerit FO=FG. Adeoque si duo arcus BE BF ab arcu 60 gr. æquidistent, erit dif-

ferentia sinuum æqualis sinui distantiæ F D.

Cor. 2. Hinc si dentur sinus omnium arcuum, dato intervallo à se invicem distantium ab initio quadrantis usque ad 60 gradus, facile inveniuntur reliqui per unicam additionem. Est enim sinus 61 gr. = sinui 59 gr. + sin 1 gr. & sinus 62 gr. = sinui 58 gr. + sin 2 gr. Item sinus 63 gr. = sinui 57 gr. + sin 3 gr. & ita deinceps.

Cor. 2. Si habeantur sinus omnium arcuum ab initio quadrantis, dato intervallo à se invicem distantium, usque ad datam quamvis quadrantis partem, dabuntur exinde sinus omnes usque ad hujus partis duplum. ex. g. Dentur omnes sinus usque ad 15 gr. per præcedentem Analogiam inveniri possunt sinus omnes usque ad 30 gr. Nam est radius ad duplum cosinus 15 gr. ut sinus unius gradus ad differentiam sinuum 14 gr. & 16 gr. ita etiam est sinus 2 gr. ad differentiam sinuum 13 & 17 gr. & ita sinus 3 gr. ad differentiam finuum 12 & 18 gr. atque sic continuo usque dum pervenietur ad sinum 30 gr.

Similiar ut Radius ad duplum colinus 30 gr. seu ad duplum linus 60 gr. ita sinus 1 gr. ad differentiam sinuum 29 & 31 gr. :: fin 2 gr. ad Differentiam sinuum 28 & 32 gr. :: 3 gr. ad differentiam sinuum 27 & 33 gr. sed in hoc casu est Radius ad duplum cosinus 30 gr. ut 1 ad 3. ac proinde si multiplicentur sinus distantiarum ab

arcu 30 gr. per 1/3 dabuntur differentiæ sinuum.

Similiter in ipso initio quadrantis minutim exquirere possumus sinus, datis sinubus & cosinubus unius & duorum minutorum. Nam ut Radius ad duplum cosinus 2':: sin 1': differentiam sinuum 1'& 3':: Sin 2': differentiam finuum o' & 4' hoc est, ad ipsum sinum 4'. Et similiter ex datis sinubus priorum 4' inveniuntur sinus reliqui usque ad 8' & exinde ad 16' & ita deinceps.

# PROP. VII. THEOREMA.

In arcubus exiguis sinus & Tangens ejusdem arcus sunt quam proxime ad se invicem, in ratione aqualitatis.

Nam ob æquiangula triangula CED CBG, erit CE: CB:: ED:BG. sed accedente puncto D ad B, evane-

fcit EB respectu arcus
BD: unde fit CE fere
equalis CB. adeoque &
ED fere equalis BG. Si
EB sit minor radii parte

1
10 000 000
erit differentia
inter sinum & tangen-



tem, minor quoque tangentis parte 10 000 000

Cor. Cum Arcus sit tangente minor, sinu autem suo major; & exigui arcus sinus & tangens sunt sere æquales, erit etiam arcus suo sinui vel tangenti sere æqualis, Adeoque in exiguis arcubus, erit ut arcus ad arcum ita sirus ad sinum.

# PROP. VIII.

# Invenire sinum Arcus unius minuti.

Latus Hexagoni circulo inscripti, hoc est, subtensa 60 graduum æqualis est Radio, (per 15<sup>tam</sup> 4<sup>ti</sup>.) Radii itaque semissis erit sinus Arcus 30 gr. Dato itaque sinu Arcus 30 grad. invenitur sinus arcus 15 gr., (per 3<sup>tiam</sup> hujus.) Item ex dato sinu 15 gr. per eandem invenitur sinus 7 gr. 30 min. & sinus hujus dimidii 3 gr. 45' similiter invenitur; & ita deinceps, donec duodecima peracta bisectione, perveniatur ad arcum 52" 44" 3"" 45"" cujus cosinus sere æqualis est radio, in quo casu (uti constat ex prop. 7.) sunt sinus arcubus suis proportionales; adeoque ut arcus 52" 44". 3"'. 45"" ad arcum unius minuti ita erit

# 10 TRIGONOMETRIA PLANA

erit sinus prius inventus ad sinum arcus unius minuti, qui igitur dabitur.

Dato sinu unius minuti, invenietur per prop. 2 & 4,

sinus duorum minutorum ejusque cosinus.

# PROP. IX. THEOREMA.

Si angulus BAC in peripheria circuli existens, bisecetur restà AD, Et producatur AC quoad DE = AD ipsi occurrat in E: orit CE = AB.

In Quadrilatero ABDC (per 22. 3.) funt anguli B & ACD æquales duobus refit angulus B = DCE (per 13.1.) unde erit angulus B = DCE. Quin etiam est angulus E = DAC (per 5.1.) = DAB & est DC = DB. quare Triangula BAD& CED sunt congrua & CE est æqualis AB. Q. E. D.

# 🕏 PROP. X. THEOREMA.

Sint arcus AB BC CD DE EF &c. equales; Arcumque AB AC AD AE&c. Subtense ducantur, erit AB: AC::AC: AB + AD::AD: AC+AE::AE:AD+AF::AF: AE+ AG.

Producantur AD in H, AE in I, AF in K, & AG in L, ut triangula ACH ADI AEK AFL fint Hofcelia. Et quoniam angulus BAD bisectus est, siet DH = AB per præcedentem. Similiter erit EI = AC, FK = AD, item GL = AE.

Sed Triangula Isoscelia ABC CAH DAI FAK FAL, ob angulos ad bases æquales, sunt æquiangula. Quare erit ut AB: AC:: AC: AH = AB + AD:: AD: AI = AC + AE:: AE: AK = AD + AF:: AF: AL = AE + AG. Q. E. D.

Corol.

Corol. Quoniam est AB ad AC ut Radius ad duplum cosinus Arcus AB, (per corol. prop. 5.) erit quo-

que ut Radius ad duplum colinus arcus ! AB ita & AB: AC :: : A C : : A B + {AD::{AD:}AC+ }AE::\$AE:\$AD+ IAF &c. Sint jam arcus ABBCCD&c. fingula 2'. Erit AB finus unius minuti, 1 A C finus 2'. A D finus 3'. ! AF fipus 4' &c. Unde datis sinubus unius & duorum minutorum finus omnes reliqui sic facillime habentur.

Dicatur cosinus arcus unius minuti, hoc est, sinus arcus 80 gr. 50' Q & fient sequentes Analogia, R: 2 Q

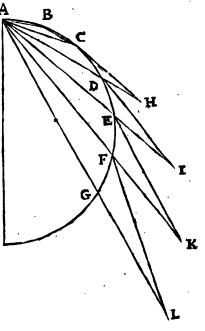

:: Sin 2': S 1' + S 3'. quare dabitur sinus 3'.' Item R: 2 Q:: S. 3': S. 2' + S. 4'. quare dabitur S 4'.

Item R:2Q:: S.4':S.3'+S.5'. quare habetur sinus 5'.

R: 2Q::S.5':S4'+S6' proinde dabitur S6'. Atque ita deinceps ad fingula quadrantis minuta dabuntur finus. Et quoniam Radius seu primus Analogiz terminus est Unitas; operationes per multiplicationem contractam & subductionem facillime expediuntur.

Inventis sinubus, usque ad gradum sexagesimum. Reliqui sinus per solam additionem habentur (per cor. 1. pr. 5.)

Datis sinubus, Tangentes & secantes ex Analogiis sequentibus invenire possunt. (In sig. Definitionum) ob equiangula Triangula CED CBG CHI.

CE:

#### 12 TRIGONOMETRIE PLANE

CE : ED :: CB : BG. hoc est, coS : S :: R: T.

GB:BC::CH:HI. h. e. T:R::R: co T.

CE:CD::CB:CG. h. e. co S:R::R: Secant.

DE:CD::CH:CI.h. e. S:R::R:co Secant.

#### SCHOLIUM.

Magnus ille Geometra, summusque Philosophus Dominus Newtonus Primus series in infinitum convergentes exbibuit, quibus ex datis arcubus, corum sinus computati possint. Nam si Arcus dicatur A & Radius sit unitus invenit ejus sinum sore.

$$A = \frac{A^3}{1.2.3} + \frac{A^5}{1.2.3.4.5} = \frac{A^7}{1.2.3.4.5.6.7} + \frac{A^9}{1.2.3.4.5.6.7.8.9}$$
Geo. Cosinum autem esse

 $1 - \frac{A^2}{1.2} + \frac{A^4}{1.2.3.4} - \frac{A^6}{1.2.3.4.5.6} + \frac{A^8}{1.2.3.4.5.6.7.8} &$ 

Hæ series initio quadrantis cum Arcus A. parvus est celerrime convergunt. Nam in serie pro sinu, si A non superet decem minuta, duo primi ejus termini scil. A - 1 A 3 dant sinum ad 15 figurarum loca, se Arcus A non major sit gradu, tres primi exhibent sinum ad totidem loca, adeoque pro primis & ultimis Quadrantis sinubus ha series sunt admodum utiles. sed quo major sit arcus A, eo pluribus opus est terminis ut inveniatur sinus in numeris qui sunt veri ad datum figurarum locum. Tandem autem lentisme convergunt series cum Arcus fere æqualis est Radio. Cui rei ut remedium adferatur ego alias excogitavi series Newtonianis similes, in quibus suppono arcum cujus sinus quæritur esse summam vel differentiam duorum arcuam scil. effe A+z vel A-z: notosque effe sinum & cosinum arcus A. scil. sit a sinus arcus A & b ejus cosinus. Sinus Arcus A + z per hanc seriem exprimetur

$$1 + \frac{bz}{1} - \frac{az^*}{1.2} - \frac{bz^3}{1.2.3} + \frac{az^4}{1.2.3.4} + \frac{bz^5}{1.2.3.4.5} &c.$$

2. Ejas Cofinus b 
$$-\frac{az}{1} - \frac{bz^{5}}{1.2} + \frac{az^{3}}{1.2.3} + \frac{bz^{4}}{1.2.3.4}$$

$$-\frac{az^{5}}{1.2.3.4.5} - \frac{bz^{6}}{1.2.3.4.5.6}$$
Similiter finus Arcus A  $-z$  eft
$$3. a - \frac{bz}{1} - \frac{az^{2}}{1.2} + \frac{bz^{3}}{1.2.3} + \frac{az^{4}}{1.2.3.4} - \frac{bz^{5}}{1.2.3.4.5}$$

$$3.2 - \frac{52}{1} - \frac{22}{1.2} + \frac{52}{1.2.3} + \frac{32}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.6} - \frac{52}{1.2.34.5.6} - \frac{52}{1.2.34.5.6} = \frac{52}{1.2.34.5.6} + \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} = \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} = \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} = \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} = \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} = \frac{52}{1.2.3.4} - \frac{52}{1.2.3.4} = \frac$$

Et cosinus est

4. 
$$b + \frac{az}{1} - \frac{bz^2}{1.2} - \frac{az^3}{1.2.3} + \frac{bz^4}{1.2.3.4} + \frac{az^5}{1.2.3.4.5} 6c.$$

Arcus A est medius Arithmeticus inter arcus A — z & A + z. Differentie sinuum sunt

$$5. \frac{bz}{1} = \frac{az^2}{1.2} = \frac{bz^3}{1.2.3} + \frac{az^4}{1.2.3.4} + \frac{bz^5}{1.2.3.4.5} = \frac{az^6}{1.2.3.4.5.6} = \frac{az^6}{1.2.3.4.5} = \frac{az^6}{1.2.3.4.5} = \frac{az^6}{1.2.3.4.5} = \frac{az^6}{1.2.3.4.5.6} = \frac{az^6}{1.2.3.4.5} = \frac{az^6}{1.2.3.5} = \frac{az^6}{1.2.5} = \frac{az^6}$$

$$6.\frac{bz}{1} + \frac{az^2}{1.2} - \frac{bz^3}{1.2.3} - \frac{az^4}{1.2.3.4} + \frac{bz^5}{1.2.3.4.5} + \frac{az^6}{1.2.3.4.5.6} e^{-c}$$

Unde differentiarum differentia seu differentia secunda

7. Prodit 
$$\frac{22Z^2}{1.2} - \frac{22Z^4}{1.2.3.4} + \frac{22Z^6}{1.2.3.4.5.6}$$
 &c.

Seu  $22 \times Z^2 - \frac{Z^4}{1.2.3.4} + \frac{Z^6}{1.2.3.4.5.6}$  &c.

Qua series aqualis est duplo sinus arcus medii ducto in sinum versum arcus z & celerrime convergit. Adeo ut si z sit minutum primum, terminus seriei primus dat differentiam secundam ad 15 figurarum loca; secundus autem terminus ad 25 loca.

Hinc datis sinubus duorum quorumvis arcuum intervallo minuti distantium, facili admodum operatione inveniri possint sinus reliquorum omnium arcuum qui Īn

sunt in eadem progressione.

# 74 TRIGONOMETRIE PLANE

In serie prima & secunda si Arcus A sit = 0 eris a= 0 & b ejus cosinus sit radius seu 1. & binc destructis terminis ubi est a & pro b posito 1 series devenima Newtoniana. In serie tertia & quarta. si A sit 90 gri siet b= 0 & a=1 unde quoque destructis terminia ubi est b pro a posito 1 rursus prodibunt series Newtoniana.

Omnes be series ex Newtonianis facile fluant per prop. 5. bujus.

#### PROP. XI.

In Triangulo Restangulo, si Hypotenusa sit Radius, la tera sunt smus angulorum oppositorum; si vero cru alterum siat Radius, crus reliquum est Tangens an guli oppositi, & Hypotenusa est anguli secans.

Manifestum est CB esse sinum arcus CD, ejusque co sinum esse AB, sed arcus CD est mensura anguli A, & complementum mensuræ anguli C. Præterea in secunda sigura posito AB radio, est BC, Tangens & AC secans ar

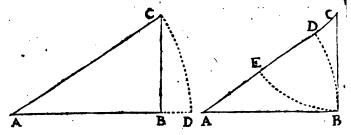

cus B D, qui est mensura anguli A, & similiter in eadem figura posito B C radio, est B A Tangens & A C secans arcus B E vel anguli C. Q E. D.

Est igitur, ut AC secundum datam quamvis menseram æstimata ad BC in eadem mensura æstimatam, ita erit 10000000 numerus partium in quas dividi suppontur Radius, ad numerum qui exprimit in iisdem partibus longitudinem quam habet sinus anguli A, hoc est,

Erit

Erit AC:BC::R:S, A

Simili ratione erit AC:BA::R:S, C

Item AB:BC::R:T, A

Et BC:BA::R:T,C

In his itaque proportionalibus si dantur tres quælibet, per Regulam Trium invenietur quarta.

#### PROP. XIL

# Trianguli plani latera sunt ut sinus angulorum oppositorum.

Trianguli circulo inscripti latera perpendicularibus radiis bisecentur. Et erunt semilatera sinus angulorum ad peripheriam. Est enim angulus BDC ad centrum du-

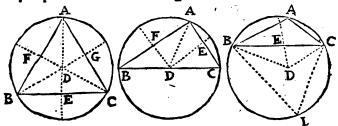

plex anguli BAC ad peripheriam (per 20. El. 3.) eujufque itaque dimidium sc. BDE æquale est BAC, arque ejus sinus est BE. Eadem ratione erit BF sinus anguli BCA. Et AG erit sinus anguli ABC.

In Triangulo rectangulo est B D = \frac{1}{2}BC = Radio(per 31. El. 3.) fed Radius est sinus anguli recti unde \frac{1}{2}BC est

linus anguli A.

In Triangulo Amblygonio, ductis BL CL, erit angulus L complementum anguli A ad duos rectos (per 22. El. 3.) ac proinde idem erit utriusque anguli sinus. Est autem BDE (cujus sinus est BE) = angulo L. quare erit & BE sinus anguli BAC. Sunt itaque in omni triangulo semisses laterum sinus angulorum oppositorum, manifestum autem est latera esse inter se ut ipsorum semisses. Q. E. D.

#### PROP. XIII.

In Triangulo Plano summa Crurum, Differentia Crurum, Tangens semissumma angulorum ad basim & Tangens semidifferentia eorundem sunt proportionales.

Sit Triangulum ABC cujus crura ABBC & Buss AC. producatur AB ad H ut sit BH=BC. erit AH summa crurum; fiat BI=BA, & erit IH differentia cu-

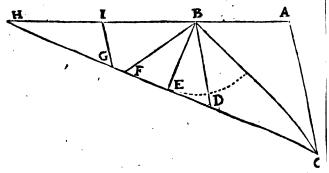

rum. Item est HBC angulus = angulis A + ACB (pa 32. El. 1.) cujus itaque dimidium E B C = semisummz angulorum A&ACB, ejusque Tangens (posito Radio = EB) est EC. Ducatur BD ad AC parallela fiatque HF = CD. Et ob HB = CB erit (per 4 El 1.) angulus HBF = CBD = BCA (per 29. El. 1.) Est etian angulus HBD= angulo A. unde erit FBD diffe rentia angulorum A & ACB: Et EBD eorum femidifferentia, cujus tangens est ED. per I ducatur IG parallela ad AC vel BĎ& fiet (per 2. El. 6.) AB:BI:: BD:DG. At est AB=BI, unde erit & CD=DG. at eft CD=HF, unde HF=DG & proinde HG=DF & HG= DF = DE. Et quia triangula AHC IHG funt æquiangula erit AH:IH::HC:HG::HC: HG:: EC: ED. hoc est, est erit AH summa crurum ad IH differentiam crurum ut EC Tangens semissis summe angulorum angulorum ad Basim, ad E D Tangentem semissis disserentize eorundem. Q. E. D.

#### PROP. XIV.

In Triangulo Plano, Basis, summa laterum, Disferentia laterum, Disferentia segmentorum basis sunt proportionales.

Trianguli BCD basis esto DC, centro B radio BC describatur circulus, & producatur DB in G, ex puncto B in basin cadat perpendicularis BE, erit DG = DB+

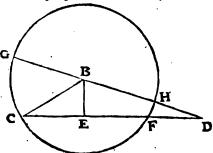

BC = fummæ laterum, & DH = differentiæ laterum, & fegmenta basis sunt DE CE quorum differentia est DF. Quoniam (per cor. prop. 38. El.3.) rectangulum sub DC DF æquale est rectangulo sub DG DH, erit (per 16. 'El. 6.) DC:DG::DH:DF.

#### PROBLEMA.

Datis duarum quarumvis quantitatum summa & differentia, ipsas quantitates invenire.



Si ad semisummam addatur semidisferentia, aggregatum erit æquale majori; si autem à semisummà subducatur semidisferentia, residuum erit æquale minori. Sint enim ABBC duæ quantitates; & capiatur AD=BC. Fiet DB disserentia. Quarum summa est AC, quæ bisecta in B

#### r Trigonometriæ Planæ

E dat AE vel EC semisummam & DE vel EB semidifferentiam. Porro est AB = AE + EB = semisumma
+ semidifferentia, & BC = CE - EB = semisumma
- semidifferentia.

IN quovis Triangulo plano datis duobus angulis, datur tertius qui est summa duorum reliquorum complementum ad duos rectos.

In Triangulo autem rectangulo dato alterutro angulo activo, datum reliquis, qui est dati complementum ad rectum.

Datis autem duobus trianguli rectanguli lateribus, ut inveniatur reliquum non opus est canone sed persicitur ope prop. primæ hujus.

Trianguli Restanguli solutiones Trigonometrica fant qua sequentur.

|                             | _              | B A B                                                          |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Datis.                      |                | Fiat.                                                          |
| ABBC cruribus.              |                | AB:BC::R:F anguli A. Cujus con-<br>complementum est Angulus C. |
| ABAC<br>crure &<br>Hypoten. |                | AC:AB::R:S, C cujus complementum est angulus A.                |
| grure & an-                 | alterum.       | R:T,A::AB:BC.                                                  |
| AB & C                      | АСНу-          | S,C:R::AB:AC.                                                  |
| gulo.                       | potenu-<br>la. | In .                                                           |
|                             | . 1            | • .                                                            |

|   | •           | A.         |                                                      |
|---|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| • |             | 1          | A                                                    |
|   | . /         | \ ·        |                                                      |
|   |             | <b>\</b> ' |                                                      |
|   |             | · 1        |                                                      |
|   |             | 1          |                                                      |
| L |             | <u></u> .  |                                                      |
| B |             | C          | B D C                                                |
| 1 |             |            |                                                      |
|   |             |            | angulis obliquangulis.                               |
|   | Datis.      | Quær.      |                                                      |
|   | A. B. C &   | BC &       | S,C:S,A::AB:BC.Item S,C:S,B::AB                      |
|   | A B angulis | A C la-    | : AC; datis duobus angulis datur                     |
| I | & latere.   | tera.      | tertius, unde casus cum dantur                       |
|   |             | 1          | duo anguli & latus; reliqua quæ-                     |
|   |             |            | runtur, recidit in hunc casum.                       |
|   | A.B.C. om-  | AB. AC     | S, C: S,A:: AB: BC.Et S, C: S,B                      |
| 1 | nibus angu- | BC om      | : AB: AC. unde datis angulis                         |
| 2 | lis.        | nia late-  | invenire licet proportiones late-                    |
|   |             | ra.        | rum, at non ipsa latera, nisi ipso-                  |
| - | 12200       |            | rum unum prius innotescat.                           |
|   | AB: BC, &C  | A & B      | AB:BC: S, C:S, A, qui proinde                        |
|   |             | anguli.    | inveniatur. Sed quia idem est sinus                  |
| 3 | teribus &   |            | anguli & ejus complementi ad du-                     |
|   | angulo uni  |            | os rectos, prænofcenda est anguli<br>A Species.      |
| - | opposito.   | A          | P.C. L. A. D. P.C. A.R.                              |
|   | AB BC &     | Anguii     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|   | duobus &    | A&C.       | $T, \underline{A+C}: T, \underline{A-C}$ unde da-    |
|   | angulo in-  |            | 2 2                                                  |
|   | terjecto.   |            | tur differentia angulorum A & C                      |
|   | CIJCCO.     |            | quorum summa quoque est nota;                        |
| 1 |             |            | & proinde per Problema post prop.                    |
|   | 1           | •          | 114. dabuntur ipfi anguli.                           |

# 20 TRIGONOMETRIE PLANE, &C.

| Datis.                                    | Quær. | Fiat.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB. BC<br>AC omni-<br>bus lateri-<br>bus. |       | Demisso à vertice in Basim per-<br>pendiculo. Quærantur segmenta<br>basis per prop. 14. Fiat scil. BC:<br>AC + AB::AC - AB:DC-<br>DB, & ex hac analogia dabuntur<br>BD.DC. & proinde per resolutionem triangulorum rectangulorum<br>ABDADC dabuntur anguli. |

# TRIGONOMETRIÆ

# Sphæricæ

# ELEMENTA.

## DEFINITIONES.

1. Phæræ Poli, sunt duo puncta in superficie Sphærica, quæ sunt Axis extrema.

2. Polus circuli in Sphæra, est punctum in superficie Sphæræ, à quo omnes reclæ lineæ ad circuli circumferentiam tendentes, sunt inter se æquales.

3. Circulus in sphæra maximus est, cujus planum tranfit per sphæræ centrum, & cujus centrum idem est cum centro Sphæræ.

4. Triangulum Sphæricum est figura comprehensa sub arcubus trium maximorum in Sphæra circulorum.

5. Angulus Sphæricus est is qui in superficie sphærica, continetur sub duobus arcubus maximorum circulorum; qui æqualis est inclinationi planorum istorum circulorum.

#### 22 TRIGONOMETRIA SPHARICA

#### PROP. I.

Circuli maximi ACB AFB se bifariam secant.

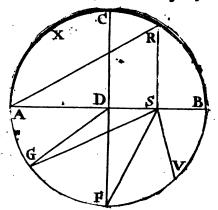

Cum enim circuli habent idem centrum, communi corum sectio erit utrinsque circuli diameter, que eos bifariam secabit.

Cor. Hinc in superficie, sphere due maximorum cic culorum Arcus semicirculis minores, spatium non comprehendunt, non enim possunt, nisi in duodus punctis so micirculo oppositis, sibi invicem occurrere.

#### PROP.IL

Si à polo C circuli cujusvis A FB, ducatur ad ejus centrum resta CD, ea ad planum istius circuli perpendicularis erit.

In circulo AFB ducantur diametri quavis EFGH; Et quoniam in triangulis CDF CDE, sunt CD DF aquales CD DE, & basis CF aqualis basi CE (per def. 2.) erit (per 4 El.1.) angulus CDF = angulo CDE; ac proinde uterque rectus erit, similiter demonstrabitur, angulos

angulos CDG GDH esse rectos; unde (per 4. El. 11.) erit CD perpendicularis ad planum circuli AFE. Q.E.D.

Cor. 1. Circulus maximus distat à polo suo intervallo Quadrantis; nam ob angulos CDG CDF rectos, erunt

ipsorum mensura, sc. arous CG CF quadrantes.

Cor. 2. Circuli maximi per polum alterius circuli tranfeuntes cum ipso faciunt angulos rectos; & vicitim, fi cum altero circulo faciunt angulos rectos; transibunt per polum alterius istius circuli; nam per rectam D C cos transire necesse est.

#### PROP. III.

Si polo A describatur maximus circulus ECF, arcus CF interceptus inter ACAF, est mensura anguli CAF vel CDF.

Per corol. 1. præcedentis, funt arcus AC AF quadrantes, ac proinde anguli ADC ADF funt recti, quare (per defin. 6. El. 11.) angulus CDF (cujus mensura est arcus CF) æqualis est inclinationi planorum ACB AFB, æqualis quoque angulo Sphærico CAF vel CBF. Q.E.D.

Cor. 1. Si arcus AC AF funt Quadrantes, erit A polus circuli per puncta C & F transeuntis, est enim AD

ad planum FDC normalis, (per 4. El. 11.)

Cor. 2. Anguli ad verticem sunt æquales, uterque enim est æqualis inclinationi circulorum. Item anguli qui sunt deinceps sunt æquales duobus rectis.

#### PROP. IV.

Triangula erunt aqualia & congrua, si duo latera habeant duobus lateribus aqualia, & angulos aqualibus
lateribus comprehenses etiam aquales.

#### PROP. V.

Item Triangula erunt aqualia & congrua, si latus cum angulis adjacentibus in uno triangulo sit aquale laters cum angulis adjacentibus in altero triangulo.

D 4.

PROP.

# 24 TRIGONOMETRIE SPHERICE

PROP. VI.

Triangula equilatera sunt etiam equiangula.

PROP. VII.

In Triangulis Isoscelibus, anguli ad basim sunt equales.

PROP. VIII.

Si anguli ad basim fuerint aquales, erit Triangulum Isosceles.

Eodem modo demonstrantur quatuor propositiones præcedentes ut in triangulis planis.

#### PROP.IX.

Qualibet duo trianguli latera reliquo sunt majora.

Nam arcus circuli maximi, inter duo qualibet in superficie sphara puncta, est via brevissima.

#### PROP.X.



Quodlibet trianguli latus minus est semicirculo.

Producantur trianguli A B C latera A C A B, donec conveniunt in D, erit arcus A C D femicirculus, qui major est quam A C.

#### PROP.XI.

Trianguli latera sunt circulo minora.

Est enim DB+DC major quam BC, (per prop. 9.) & utrinque addendo BA+AC, erit DBA+DCA, hoc est, circulus major quam AB+BC+AC, qui sunt tria latera trianguli ABC.

#### PROP. XII.

In triangulo ABC, major angulus A majori lateri subtenditur.

Fiat angulus B A D = angulo
B, & erit A D = B D (per 8. hujus) unde B D C = D A + D C,
& hi arcus majores funt quam
A C, est itaque latus B C, quod
subtendit angulum B A C, majus
quam A C, quod subtendit angulum B.

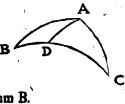

#### PROP. XIII.

In quolibet triangulo ABC, si summa Crurum ABBC st major aqualis vel minor semicirculo; internus angulus ad basim AC erit major aqualis aut minor externo & opposito BCD, ideoque summa angulorum A&ACB major erit, aut aqualis, aut minor duobus restis.

# Vide Fig. Prop. 10.

Sit primo AB+BC = femicirculo = AD, erit BC = BD; & anguli BCD & D aquales, (per 8 hujus) un-

de & angulus BCD erit = angulo A.

Sit secundo AB+BC majores quam ABD, erit BC major quam BD; unde & angulus D, (hoc est angulus A) major erit angulu BCD. (per 12 hujus) Similiter ostendetur, si AB+BC sint simul minores semicirculo, fore angulum A minorem angulo BCD. & quoniam anguli BCD & BCA sunt = duobus rectis; si angulus A sit major BCD, erit A & BCA majores duobus rectis. Si A sit = BCD erit A & BCA aquales duobus rectis. Si vero A sit minor quam BCD, erunt A & BCA minores duobus rectis. Q. E. D.

#### PROP. XIV.

In quolibet triangulo G H D, laterum poli, dustis circulis maximis, conflituumt aliud triangulum XMN, quod supplementum est trianguli G H D; nempe latera N X X M & N M erunt supplementa ad semicirculos arcuum qui sunt mensura angulorum D, G, H. Quin etiam mensura angulorum M, X, N, erunt supplementa ad semicirculos, laterum G H G D & H D.

Polis G, H, D, describantur maximi circuli X C A M T M N O X K B N. Et quia G est poluscirculi X C A M,

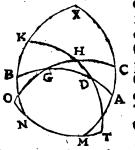

erit GM = Quadranti, (per cor.

1. prop. 2.) & ob H polum circuli TMO, erit HM quoque
Quadrans; Quare (per corol. 1.

prop. 3.) erit M polus circuli
GH. Similiter quia D eft polus
circuli XBN, & H polus errculi
TMN, erunt arcus DN HN
Quadrantes; ac proinde (per cor.
1. prop. 3.) N erit polus circuli

HD. Et eadem ratione, ob GX DX quadrantes, erit X polus circuli GD. Hisce præmissis.

Quoniam est NK = Quadranti, (cor. 1. prop. 2.) & XB = Quadranti, erunt NK + XB hoc est NX + KB = duobus Quadrantibus seu semicirculo; adeoque est NX supplementum arcus KB seu mensura anguli HDG ad semicirculum. Similiter quia est MC = Quadranti, & XA = Quadranti; erunt MC + XA, hoc est, XM + AC = duobus quadrantibus seu semicirculo, & proinde XM est supplementum arcs AC qui est mensura anguli HGD. Quinetiam, ob MO, NT Quadrantes, erunt MO + NT = OT + NM = semicirculo. itaque est NM supplementum ad semicirculum arcs OT seu mensura anguli GHD. Q. E. D.

Præterea

Præterea quin DK HT sunt quadrantes, erunt DK + HT seu KT + HD æquales duobus Quadrantibus, seu semicirculo. Est ergo KT, seu mensura anguli XNM, supplementum lateris HD ad semicirculum. Nec dissimili methodo ostendetur OC mensuram anguli XMN esse supplementum lateris GH. Et BA mensuram anguli X esse supplementum lateris GD. Q. E. D.

#### PROP. XV.

Triangula aquiangula funt etiam aquilatera.

Nam eorum supplementa sunt æquilatera, (per 14. hujus) ergo & æquiangula, quare & ipsa sunt æquilatera, per prop. 14. partem secundam.

#### PROP. XVI.

Trianguli tres anguli sunt majores duobus redis, & minores sex redis.

# · Vide Fig. Prop. 14.

Nam tres mensuræ angulorum G, H, D, una cum tribus lateribus trianguli X NM faciunt tres semicirculos, (per 14. hujus) sed tria latera trianguli X NM minora sunt duobus semicirculis, (per 11. hujus) quare tres mensuræ angulorum G H D majores sunt semicirculo, & proinde anguli G H D majores erunt duobus rectis.

Propositionis secunda pars patet, nam in quolibet triangulo, externi & interni anguli simul tantum faciunt sex rectos, unde interni sunt minores quam sex recti.

#### PROP. XVII.

Si à puncto R quod circuli AFBE polus non est, in circumferentiam cadant arcus maximorum circulorum RARBRGRV, maximus est RA, qui per ejus polum Cincedit; reliquus vero minimus, cateri prout à maximo recedunt minores sunt, faciunt-

28 TRIGONOMETRIA: SPHERICE

que cum priore circulo AEB angulum obtusum ex
parte maximi arcus.

# Vide Fig. Prop. 1.

Quia C est polus circuli AFB, erunt CD & huic parallela RS perpendiculares ad planum AFB; Ductis autem SASGSV; erit (per 7. El. 3.) SA major quam SG, & SG major quam SV. unde in Triangulis rectangulis planis RSARSGRSV, erunt RSq+SAq seu RAq majora quam RSq+SGq seu RGq, & proinde RA major erit RG; & arcus RA major arcu RG. Similiter erunt RSq+SGq seu RGq majora quam RSq+SVq seu RVq; & proinde RG major RV,& arcus RG major arcu RV.

2do. Est angulus RGA major angulo CGA qui rectus est, (per corol. prop. 3.) Et angulus RVA major angulo CVA qui quoque rectus est, quare anguli RGA

RVA sunt obtusi.

#### PROP. XVIII.

In triangulo restangulo ad A, crura angulum restum continentia sunt ejusdem affestionis cum angulic oppositis, hoc est, si crura sint majora aut minora Quadrantibue, anguli illis oppositi erunt majores aut minores restis angulis. Vide Fig prop. prima.

Nam si AC sit Quadrans, C erit polus circuli AFB, & anguli AGC vel AVC erunt recti. Si crus AR sit majus quadrante, erit angulus AGR major recto (per 17. hujus.) Si crus sit minus quadrante ut AX, angulus AGX erit minor recto.

#### PROP. XIX.

Si duo crura trianguli restanguli (Sconsequenter anguli) sint ejusdem affestionis, id est, utrumque vel majus majus vel minus Quadrante, hypotenusa erit minus quadrante.

Vide Fig. Prop. 1.

In triangulo ARV vel BRV, sit F polus cruris AR, & erit RF quadrans, qui major est quam RV (per 17. hujus.)

PROP. XX.

Si fint diversæ affectionis, hypotenusa erit major Quadrante.

Nam in triangulo ARG, est RG major quam RF qui est quadrans.

PROP.XXI.

Si Hypotenusa sit major vel minor quadrante, crura anguli resti, ideoque & anguli oppositi sunt ejusdem aut diversa affectionis.

Hæc propositio est priorum conversa; & facile ex iisdem sequitur.

#### PROP. XXII.

In quovis triangulo ABC, si anguli B&C ad basim

sunt ejusdem affectionis, perpendicularis AP cadet intra tri
angulum; si sint diversa affectionis, perpendicularis cadet extra

triangulum.

In primo casu si perpendicularis non cadat intra, cadet extra triangulum, (ut in fig. 2.) Tum in triangulo ABP, est AP ejustdem affectionis cum angulo B; & similiter in triangulo ACP, est AP ejustdem affect

3 cc p

gulo ACP, est AP ejustem affectionis cum angulo ACP; ergo cum ABC & ACP sunt ejustem affectio-

30 TRIGONOMETRIA SPHERICE nis, crunt anguli ABC & ACB diverse affections

quod est contra hypothesim.

In 2do Casu si perpendicularis non cadat extra, cadintra, (ut in fig. 1.) Et in triangulo ABP, est angulus ejusdem affectionis cum crure AP, & similiter in triangulo ACP est angulus C ejusdem affectionis cum Al unde anguli B & C sunt ejusdem affectionis, quod est cut hypothesim.

#### PROP. XXIII.

In Triangulis BAC BHE rectangulis ad ASH fidem fuerit angulus acutus B ad basim BAN BH, Sinus hypotenusarum erunt sinubus acutu perpendicularium proportionales.

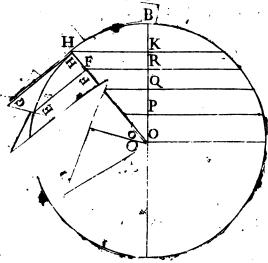

Nam rectæ CD EF perpendiculariter insistentes et dem plano sunt parallelæ. Item FR DP radio OP perpendiculares, sunt quoque parallelæ; unde & plana triangulorum EFR CDP sunt parallelæ (per 15. El. 11.) Quare & CP ER horum planorum communes sectiones

fectiones cum plano per BE CO transcunte parallelæ erunt (per 16. El. 11.) Triangula igitur CDP EFR aquiangula erunt. Quare CP finus Hypotenusæ BC est ad CD sinum arcus perpendicularis CA; ut BR sinus hypotenusæ BE est ad EF sinum arcus perpendicularis EH. Q. E. D.

#### PROPXXIV.

Is dem positis, AQ HK sinus basium, tangentibus I A G H arcuum perpendicularium, sunt proportionales.

Nam similiter ut in præcedente propositione, ostendetur triangula QAI KHG esse æquiangula; unde QA: AI::KH:HG.

#### PROP. XXV.

In Triangulo ABC rectangulo ad A. Ut cofinus unguli B existentis ad Basim BA ad sinum anguli verticalis ACB, ita cosinus arcus perpendicularis ad Radium.

Praparatio. Producantus latera BABCCA ita ut BE BF CI CH sint Quadrantes, polis B&C ducan-

tur circuli maximi EFDG
1HG. & erunt anguli ad
EF1 & H recti. Quare D
elf polus BAE (per cor.2.pr.
2 hujus) & G polus IFCB,
erit etiam AE = complemento arcus BA, Item FE
menfura anguli B = GD&
DF eorum complementum, erit quoque BC = FI
= menfura anguli G,&CF

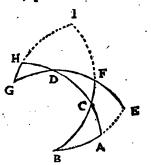

eorum complementum. Item est CA = HD & DC utriusque complementum. Hisce præmissis, in triangulis HIC DEF rectangulis ad I & F & habentibus eundem angulum

gulum Cacutum, ob BA minorem quadrante, erit S, DF: S, HI::S, DC:S, HC id est, cosinus anguli Best ad snum anguli verticalis BCA ut cosinus CA ad Radium. Q. E. D.

PROP. XXVI.

Cofinus basis: cosin. Hypotenusa:: R:cos perpendicularis.

Nam in Triangulis A E D C F D rectangulis ad E & F; habentibus eundem angulum D acutum: ob A E quadrante minorem, est S, E A: S, C F:: S, D A: S, D C. Q. E. D.

PROP. XXVII.

S, Baseos: R:: T, perpendicularis: T, anguli ad basim.

Nam in Triangulis BAC BEF rectangulis ad A&E & habentibus eundem angulum B acutum, ob AC minorem quadrante, S, BA: S, BE::T, AC: T, EF. Q.E.D.

P R O P. XXVIII.

CoS, anguli verticalis: R:: T, perpendicularis: T, Hypotenusa.

In Triangulis GIF GHD rectangulis ad I & H, & habentibus eundem angulum G acutum, ob HD minorem HC seu quadrante, est S, GH: S, GI:: T, HD: T, IF.

PROP. XXIX.

S, Hypotenusa: R:: S, perpendicularis: S, anguli ad basim.

In Triangulis przeedentibus, est S, IF: S, GF:: \$. HD: S, GD.

#### PROP. XXX.

# Radius: coS. Hypotenusa:: T,anguli verticalis: coT,anguli ad basim.

In Triangulis HIC DFC rectangulis ad I&F, & habentibus eundem angulum C acutum, ob DF minorem quadrante, Est S, CI:S, CF::T, HI:T, DF. hoc est, R: coS, BC::Tang, C:coT, anguli B.

Propositiones sex præcedentes ad omnes casus triangulorum rectangulorum resolvendos sufficient, sequentur illi numero sedecim cum suis analogiis ex hisce deductis.

| Γ   | Datis præter           | Quar     |                                                                                                                                                       |                   |
|-----|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | ang.redum<br>AC &<br>C | В        | R:coS, CA:: S, C:coS,B ejuf-<br>dem speciei cum C A.                                                                                                  | per 25<br>inverse |
| [4] | B                      |          | coS,CA: R:: coS, B:S,C ambigui.                                                                                                                       | •                 |
| ,   |                        | <u> </u> | S,C: coS,B:: R: coS,CA ejuf-<br>dem speciei cum ang. B.                                                                                               | per 25<br>& 18    |
| 4   | BA CA                  |          | R: coS, BA:: coS, AC: coS, BC. Si BA AC fuerint ejusdem affectionis nec Quadrantes, erit BC minor quadrante; si diversa, erit BC quadrante major.     | & 19<br>20        |
| 5   | BA BC                  |          | coS, BA:R::coS, BC:coS,CA. Si BC fit major aut minor qua- drante, BA & CA erunt ejuf dem aut diversæ affectionis, sed datur BA ejusque Species, ergo. | per 26<br>& 21    |
| б   | BA CA                  | В        | S, BA:R::T, CA:T, B ejuf-<br>dem affectionis cum latere oppo-<br>lito CA.                                                                             | per 27<br>& 18    |
| 7   | BA B                   | AC       | R: S, BA:: T,B:T,AC, ejufdem speciei cum B.                                                                                                           | per 27<br>& 18    |

# 34 TRIGONOMETRIE SPHERICE

| BC C  BC CS, C: T, BC: T, CA: S, BA amper 27 bigui.  BC C  BC C R: CoS, C: T, BC: T, CA. Siper 28 BC fit major aut minor quadrante, anguli C & B funt ejufdem aut diversa affectionis, quare data specie ang. B dabitur AC.  AC C BC COS, C: R: T, AC: T, BC. proper 28 ut ang. C & AC fuerint ejustdem aut diversa affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  BC AC C T, BC: R: T, CA: coS, C. Siper 28 BC fuerit major aut minor Quadrante. C A & BA & proinde anguli erunt ejussem aut diversa affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  BC B C R: S, BC:: S, B: S, A C ejustdem per 29 speciei eum B.  BC AC B BC S, B: S, AC: R: S, B C ambigui.  BC AC B BC T, C: R:: CoT, B: coS, B C. proper 30 ut anguli B & C ejustdem aut diversa affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC:: T, C: coT, B: proper 30 ut BC fuerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejustdem aut diversa affectionis. Sed datur species anguli C. quare dabitur species anguli B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Gamma$ | Datis p | ræter | Quær. |                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|---------------------------------------|-------------|
| bigui.  R: coS, C:: T, BC: T, CA. Si per 28 BC fit major aut minor qua-& 21 drante, anguli C & B funt ejuf- dem aut diversa affectionis, qua- re data specie ang. B dabitur AC.  AC C BC coS, C: K:: T, AC: T, BC. pro- ut ang. C & AC suerint ejust dem aut diversa affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  C T, BC: R:: T, C A: coS, C. Si per 28 BC fuerit major aut minor Qua- drante, C A & B A & proinde anguli erunt ejustem aut diver- sa affectionis, sed datur species C A, ergo dabitur species anguli C.  BC B C R: S, BC:: S, B: S, A C ejustem per 29 speciei eum B.  BC AC B S, BC: R:: S, AC: S, B ejustem speciei cum C A.  B C B C T, C: R:: coT, B: coS, B C. pro- ut anguli B & C ejustem aut di versa affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC:: T, C: coT, B: pro- ut anguli B & C ejustem aut di versa affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC:: T, C: coT, B: pro- per 30 ut BC fuerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejustem aut diversa affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u></u>  | ang.re  | ctum. |       |                                       | <del></del> |
| BC C AC R: coS, C:: T, BC: T, CA. Si per 28 BC fit major aut minor qua-& 21 drante, anguli C & B funt ejuf- dem aut diversa affectionis, qua- re data specie ang. B dabitur AC.  AC C BC coS, G: R:: T, A C: T, BC. pro- per 28 ut ang. C & AC surint ejus 20 21 dem aut diversa affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  BC AC T, BC: R:: T, C A: coS, C. Si per 28 BC fuerit major aut minor Qua- drante, C A & B A & proinde anguli erunt ejus dem aut diver- sa affectionis, sed datur species C A, ergo dabitur species anguli C.  BC B C R: S, BC:: S, B: S, A C ejus dem per 29 speciei eum B.  BC AC B S, B: S, AC:: R: S, B Cambigui. per 29 speciei cum C A.  BC AC B S, BC: R:: S, AC: S, B ejus dem per 29 speciei cum C A.  BC C B R: coS, BC:: T, C: coT, B: pro- ut anguli B & C ejus dem aut di versa affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC:: T, C: coT, B: pro- ut BC fuerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejus dem aut diversa affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8        | AC      |       | •     | bigui.                                | •           |
| BC fit major aut minor quadrante, anguli C & B funt ejufdem aut diversæ affectionis, quare data specie ang. B dabitur AC.  AC C BC cos, C: R:: T, AC: T, BC. proper 28 ut ang. C & AC sucrint ejussem aut diversæ affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  BC AC C T, BC: R:: T, C A: cos, C. Si per 28 BC fuerit major aut minor Quadrante, C A & B A & proinde anguli erunt ejussem aut diversæ affectionis, sed datur species C A, ergo dabitur species anguli C.  BC B AC R: S, BC:: S, B: S, A C ejussem per 29 speciei eum B.  BC AC B S, B: S, AC:: R: S, B C ambigui. per 29 speciei cum C A.  BC AC B C T, C: R:: coT, B: cos, B C. proper 30 ut anguli B & C ejussem aut diversæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: cos, BC:: T, C: coT, B. proper 30 ut BC sucrit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejussem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Г        | BC      | C     | AC    | R: coS, C:: T, BC: T, CA. Si          | per 28      |
| drante, anguli C & B funt ejufdem aut diversæ affectionis, quare data specie ang. B dabitur AC.  BC C CS, G: R:: T, AC: T, BC. proper 28 ut ang. C & AC surint ejustdem aut diversæ affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  BC AC C T, BC: R:: T, C A: coS, C. Si per 28 B C fuerit major aut minor Quadrante, C A & B A & proinde anguli erunt ejussem aut diversæ affectionis, sed datur species C A, ergo dabitur species anguli C.  BC B AC R: S, BC:: S, B: S, A C ejussem per 29 speciei eum B.  S, B: S, AC:: R: S, B C ambigui. per 29 speciei cum C A.  BC AC B S, BC: R:: S, AC: S, B ejussem per 29 speciei cum C A.  BC C B S, BC: R:: CoT, B: coS, BC. proper 30 ut anguli B & C ejussem aut di 19 20 versæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC:: T, C: coT, B. proper 30 ut BC suerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejussem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l        | İ       |       | ł     | BC fit major aut minor qua-           | & 2I        |
| re data specie ang. B dabitur AC.  RC C BC COS, C:R::T, AC:T, BC. proper 28 ut ang. C & AC surint ejust dem aut diverse affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  BC AC C T, BC:R::T, CA:coS, C. Si per 28 BC fuerit major aut minor Quadrante, CA & BA & proinde anguli erunt ejustem aut diverse affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  R: S, BC::S, B: S, AC ejustem per 29 speciei eum B.  R: S, BC::R:S, BC ambigui. per 29 speciei cum CA.  BC BC T, C:R::coT, B: coS, BC. proper 30 ut anguli B & C ejustem aut diverse affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC::T, C: coT, B: proper 30 ut BC fuerit minor aut major quadrante; anguli C & Berunt ejustem aut diverse affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9        | l       |       |       | drante, anguli C & B funt eiuf-       | l           |
| ac C BC cos, C: k:: T, AC: T, BC. proper 28 ut ang. C & AC fuerint ejuf dem aut diverse affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  BC AC C T, BC: R:: T, CA: cos, C. Si per 28 BC fuerit major aut minor Quadrante, CA & BA & proinde anguli erunt ejus dem aut diverse affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  BC B AC R: S, BC:: S, B: S, A C ejus dem per 29 speciei eum B.  BC AC B S, BC: R: S, B C ambigui per 29 speciei eum CA.  BC T, C: R:: coT, B: cos, B C. proper 30 ut anguli B & C ejus dem aut diverse affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: cos, BC:: T, C: coT, B: proper 30 ut BC fuerit minor aut major quadrante; anguli C & Berunt ejus dem aut diverse affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | ١.      |       | Ī     | dem aut diversæ affectionis, qua-     |             |
| ut ang. C & A C fuerint ejuf dem aut diversæ affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  BC A C  T,BC:R::T,CA:coS,C. Si per 28  BC fuerit major aut minor Quadrante, C A & B A & proinde anguli erunt ejusdem aut diversæ affectionis, sed datur species C A, ergo dabitur species anguli C.  BC B  AC R: S,BC::S,B: S,A C ejusdem per 29 speciei eum B.  S,B:S,AC::R:S,BCambigui. per 29 speciei cum C A.  BC C  BC BC T,C:R::coT,B: coS,BC. proper 30 ut anguli B & C ejusdem aut di versæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C  BC C  BC Guerit minor aut major per 30 ut BC fuerit minor aut major quadrante; anguli C & B erunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |       |       | re data specie ang. B dabitur AC.     |             |
| dem aut diversæ affectionis, BC erit minor aut major quadrante.  T,BC:R::T,CA:coS,C. Si per 28 BC fuerit major aut minor Quadrante, CA & BA & proinde anguli erunt ejusdem aut diversæ affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  BC B AC R: S,BC::S,B: S,A C ejusdem per 29 speciei eum B.  S,B:S,AC::R:S,BCambigut per 29 speciei cum CA.  BC BC T,C:R::coT,B: coS,BC. prout anguli B & C ejusdem aut di versæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS,BC::T,C:coT,B. proper 30 ut BC fuerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | AC      | C     | BC    | coS, G: R:: T, A C: T, BC. pro-       | per 28      |
| BC AC  T,BC:R::T,CA:coS,C. Si per 28  BC fuerit major aut minor Quadrante, CA & BA & proinder anguli erunt ejusdem aut diverse affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  BC B AC R: S,BC::S,B: S,AC ejusdem per 29 speciei eum B.  BC AC B BC S,B:S,AC::R:S,BCambigui. per 29 speciei cum CA.  BC AC B C S,BC::CT,B: coS,BC. prout anguli B & C ejusdem aut di versæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS,BC::T,C:coT,B: per 30 ut BC fuerit minor aut major quadrante; anguli C & B erunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0      |         |       |       | ut ang. C & A C fuerint ejuf          | 20 2I       |
| BC AC  T,BC:R::T,CA:coS,C. Si per 28  BC fuerit major aut minor Quadrante, CA & BA & proinder anguli erunt ejusdem aut diverse affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  BC B  AC R: S,BC::S,B: S,AC ejusdem per 29 speciei eum B.  S,B:S,AC::R:S,BCambigui. per 29 speciei cum CA.  BC C  BC T,C:R::coT,B: coS,BC. prout anguli B & C ejusdem aut di versæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C  BC | ١.٠      |         |       | l     | dem aut diversæ affectionis, BC       |             |
| BC fuerit major aut minor Quadrante, CA & BA & proinder anguli erunt ejusdem aut diversix affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  12 BC B AC R: S, BC::S, B: S, AC ejusdem per 29 speciei eum B.  13 AC B BC S, B:S, AC::R:S, BC ambigui. per 29 speciei cum CA.  BC AC B S, BC:R::S, AC:S, B ejusdem per 29 speciei cum CA.  BC BC T, C:R::coT, B: coS, BC. prout anguli B & C ejusdem aut di versa affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC::T, C: coT, B: prout BC fuerit minor aut major quadrante; anguli C & B erunt ejusdem aut diversa affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |       |       | erit minor aut major quadrante.       |             |
| BC fuerit major aut minor Quadrante, CA & BA & proinde anguli erunt ejustem aut diversix affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  12 BC B AC R: S, BC::S, B: S, A C ejustem per 29 speciei eum B.  3 AC B BC S, B: S, AC::R:S, B C ambigui. per 29 speciei eum B.  BC AC B S, BC:R::S, AC:S, B ejustem per 29 speciei cum CA.  BC C BC T, C:R::coT, B: coS, BC. prout anguli B & C ejustem aut di versa affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC::T, C: coT, B. proper 30 ut BC suerit minor aut major quadrante; anguli C & B erunt ejustem aut diversa affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | BC      | AC    | C     | T,BC:R::T,CA:coS,C. Si                | per 28      |
| drante, CA & BA & proinde anguli erunt ejusdem aut diver- sæ affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  12 BC B AC R: S, BC::S, B: S, A C ejusdem per 29 speciei eum B.  S, B: S, AC::R:S, B C ambigui. per 29 speciei cum CA.  BC BC T, C:R::coT, B: coS, BC. proper 30 ut anguli B & C ejusdem aut di versæ affectionis suerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC::T, C: coT, B. proper 30 ut BC fuerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ł        | ١.      |       |       | BC fuerit major aut minor Qua-        | 2[          |
| anguli erunt ejusdem aut diver- sæ affectionis, sed datur species CA, ergo dabitur species anguli C.  12 BC B AC R: S, BC::S, B: S, A C ejusdem per 29 speciei eum B.  S, B:S, AC::R:S, B Cambigui. per 29 speciei cum CA.  B C BC T, C:R::coT, B: coS, BC. proper 30 ut anguli B & C ejusdem aut di versæ affectionis suerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC::T, C: coT, B. proper 30 ut BC suerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | l       | •     | ŀ     | drante, CA & BA & proinde             |             |
| CA, ergo dabitur species anguli C.  12 BC B  AC R: S, BC::S, B: S, A C ejus dem per 29 speciei eum B.  S, B:S, AC::R:S, B Cambigui per 29 speciei cum CA.  BC S, BC:R::S, AC:S, B ejus dem per 29 speciei cum CA.  BC T, C:R::coT, B: coS, BC. proper 30 ut anguli B & C ejus dem aut di versæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C  BC C  BC C B  R: coS, BC::T, C: coT, B. proper 30 ut BC fuerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejus dem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11       |         | •     |       | anguli erunt ejusdem aut diver-       |             |
| C.    C.   C.   C.   C.   C.   C.   C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı        | 1       |       | l     | sæ affectionis, sed datur species     |             |
| BC C   |          |         |       |       | CA, ergo dabitur species anguli<br>C. |             |
| BC C   | Γ.       | BC      | В     | AC    | R: S, BC::S, B: S, A C ejuidem        | per 29      |
| BC AC   B   S, BC: R:: S, AC: S, B ejusdem   per 29   speciei cum C A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ľ        |         |       |       | speciei eum B.                        |             |
| BC C BC T, C:R::coT, B: coS, BC. proper 30 ut anguli B & C ejustdem aut di versæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC::T, C: coT, B. proper 30 ut BC suerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejustdem aut diversæ affectionis.  Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13       | A C     | В     | BC    | S, B:S, AC:: R:S, B Cambigui.         | per 29      |
| BC C BC T, C:R::coT, B: coS, BC. proper 30 ut anguli B & C ejustdem aut di versæ affectionis fuerint, erit BC minor aut major quadrante.  BC C B R: coS, BC::T, C: coT, B. proper 30 ut BC suerit minor aut major 21 quadrante; anguli C & B erunt ejustdem aut diversæ affectionis.  Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | BC      | AC    | В     | S, BC: R:: S, AC: S, B ejusdem        | per 29      |
| minor aut major quadrante.  BC C  B R: coS,BC::T,C:coT,B. proper 30  ut BC fuerit minor aut major 21  quadrante; anguli C & Berunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12       |         |       |       | speciei cum C A.                      |             |
| minor aut major quadrante.  BC C  B R: coS,BC::T,C:coT,B. proper 30  ut BC fuerit minor aut major 21  quadrante; anguli C & Berunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Γ        | B       | C     | BC    | T, C:R::coT, B:coS, BC. pro-          | per 30      |
| minor aut major quadrante.  BC C  B R: coS,BC::T,C:coT,B. proper 30  ut BC fuerit minor aut major 21  quadrante; anguli C & Berunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.       |         |       |       | ut anguli B & C ejusdem aut di        | 1920        |
| minor aut major quadrante.  BC C  B R: coS,BC::T,C:coT,B. proper 30  ut BC fuerit minor aut major 21  quadrante; anguli C & Berunt ejusdem aut diversæ affectionis. Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1'       | i       |       |       | veriæ affectionis fuerint, erit BC    |             |
| quadrante; anguli C & B erunt<br>ejusdem aut diversæ affectionis.<br>Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L        |         |       | İ     | minor aut major quadrante.            |             |
| quadrante; anguli C & B erunt<br>ejusdem aut diversæ affectionis.<br>Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | BC      | C     | В     | $R: \cos_{A}BC::T,C:\cos_{A}B.$ pro-  | per 30      |
| ejusdem aut diversæ affectionis.<br>Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1       |       |       | lut BC fuerit minor aut major         | 2 I         |
| Sed datur species anguli C. quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1       |       |       | quadrante; anguli C & B erunt         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |       |       | ejuldem aut diversæ affectionis.      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | l       |       |       | Sed datur species anguli C. quare     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         | -     | ı     | dabitur species anguli B.             | ,           |

De Resolutione Triangulorum Rectangulorum Sphæricorum, per quinque partes circulares.

Erpensis Analogiis, quibus Triangula Sphærica Rectangula solvuntur, Dominus Neperus, nobilis ille Logarithmorum Inventor, duas excogitavit Regulas memorià facile retinendas, quarum opa omnes sedecim casus resolvi possunt; Nam cum in hisce triangulis, præter angulum rectum, sint tria latera & duo anguli, latera angulum rectum comprehendentia, hypotenusæ autem & reliquorum angulorum complementa, vocavit Neperus partes circulares. Et cum datæ sunt duæ quælibet partes, & quæritur Tertia, Harum trium una, quæ dicitur pars media, vel adjacet duobus reliquis partibus, quæ itaque vocantur extremæ adjacentes; vel neutri adjacet, in quo casu, dicuntur extremæ oppositæ; Sic si complementum

anguli B ponatur pars media, Crus AB & complementum Hypotenu-& BC funt partes extremæ adjacentes; At complementum anguli B C, & latus AC funt extremæ op-

positæ. Item posito complemento
hypotenusæ BC parte media, complementa angulorum
B & C sunt extremæ adjacentes; & AB AC crura
sunt extremæ oppositæ. Sic etiam posito crure AB parte
media, complementum anguli B, & AC sunt extremæ adjacentes; Nam angulus rectus A non intercipit adjacentiam, quia non est pars circularis. At eidem parti mediæ
complementum anguli C & complementum hypotenusæ
BC sunt extremæ oppositæ. Hisce præmissis.

# REGULA PRIMA.

In Triangulo Rectangulo Spharico, Rectangulum sub Radio & sinu partes media, aquale est rectangulo sub Tangentibus partium Adjacentium.

2 REGULA

# 36 TRIGONOMETRIE SPHERICE

# REGULA SECUNDA.

Relangulum sub radio & sinu partis media, aquale est rectangulo sub cosinibus partium oppositarum.

Utriusque Regulæ tres sunt casus. Nam pars media vel potest esse complementum anguli B vel C, vel complementum hypotenusæ BC; vel denique unum ex cruribus feil. A B vel A C.

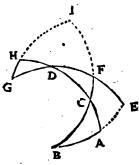

Casus I. Sit complementum anguli C pars media. Et erunt AC & complementum hypotenusæ BC extremæ adjacentes. Per pr. 28.Est ut cosinus anguli verticalis C ad Radium, Ita Tangens C A ad Tangentem Hypotenulæ BC. permutando erit coS. C: T,CA ::R:T,BC. fed ut notum

est, R:T,BC::coT,BC:R, quare coS,C:T,AC::coT,BC:R; Unde  $R\times coS,C=T,A\times coT,BC$ .

Eidem complemento anguli C parti mediæ, extremz oppolitæ sunt complementum anguli B & A B, (& per prop. 25.) coSinus anguli C est ad sinum anguli C D F ut co Sinus DF ad Radium, est vero Sinus CDF = S. AE  $=\cos BA$ , &  $\cos DF = SEF = S$ , ang. B. unde ent  $coS_1C: coS_2BA:: S_1B: R.\& R \times coS_2C = coS_2BA\times$ S.B hoc est, Radius ductus in sinum partis mediæ, æquatur rectangulo sub cosinubus extremarum oppositarum.

Casus 2. Sit complementum hypotenusæ BC pars media, & complementa angulorum B & C erunt extrema adjacentes. In triangulo DCF (per prop. 27.) Est S, CF: R::T, DF:T,C. unde permutando S, CF: T, DF:: (R: T,C::) coT,C: R. elt autem S,CF = coS, BC & T,DF = coT,B quare eft R x co S,B C = coT,C x coT,B. hoc est, Radius ductus in sinum partis mediæ æquatur

produdo

producto ex Tangentibus partium adjacentium extrema-

Eidem parti mediæ, scil. complemento BC, adsunt extremæ oppositæ AB AC, & (per prop. 26.) est cos, BA: cos, BC:: R:cos, AC. quare erit Rxcos, BC=cos,

 $\mathbf{B} \mathbf{A} \times \cos \mathbf{A} \mathbf{C}$ 

Caj. 3. Sit denique AB pars media, & erunt complementum anguli B & AC extremæ adjacentes, (& per pr. 27.) S, AB:R::T,CA:TB. unde erit S,AB:T,CA:(R:T,B::) coT,B:R.adeoque erit R×S,AB=T,CAx coT,B.

Præterea parti mediæ AB, complementum BC, & complementum anguli C funt extremæ oppositæ; & in triangulo GHD (per prop. 25.) Est coS,D: S,DGH:: coS,GH:R. est vero coS,D=coS,AE=S,AB, & S,G=S,IF=S,BC. Item est coS,GH=S,HI=S,C. quare erit S,AB:S,BC:: S,C:R. & hinc RxS,AB=

 $S,BC \times S,C.$ 

Itaque in omni casu, rectangulum sub radio & sinu partis mediæ æquale erit tam rectangulo sub cosinubus extremarum oppositarum, quam rectangulo sub tangentibus extremarum adjacentium. Et proinde si æquationes illæ resolvantur in Analogias (per 16. Elem. 6.) ope regulæ Proportionis, partes ignotæ innotescent. Et si pars quæssita sit media, primus Analogiæ terminus erit Radius, secundum & tertium occupant locum tangentes vel cosinus partium extremarum. Si vero quæratur extremarum una, Analogia incipi debet cum altera, atque Radius sinusque partis mediæ, in mediis ponantur locis, ut quartum teneat pars quæsita.

IN Triangulis Sphæricis obliquangulis BCD, demisso arcu perpendiculari AC, ab angulo C in basim BD, (productam si opus suerit,) ut duo fiant Triangula BAC DAC rectangula; eorum ope resolvi possunt plerique casus Triangulorum obliquangulorum.

# 38 TRIGONOMETRIE SPHERICE

#### PROP.XXXI.

Cosinus angulorum B&D ad basim BD, sinubus angulorum verticalium BCADCA sunt proportionales.

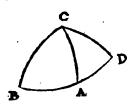

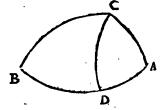

Nam coS, ang. B: S,BCA:: (coS, CA:R::) coS, D: S,DCA (per 25 hujus.)

#### PROP. XXXII.

Cosmus laterum B C D C sunt proportionales cosmubus basium B A D A.

Est enim coS, BC: coS, BA:: (coS, CA:R::) coS,DC: coS, DA. (per 26 hujus.)

#### PROP. XXXIII.

Sinus basium B A D A, sunt in reciproca proportione tangentium angulorum B & D ad Basim B D.

Quia per 27. hujus est, S, BA:R::T, AC:T, anguli B. Item per eandem, inverse R:S, DA::T, ang. D: T, AC. erit ex æquo in perturbata ratione (per 23. El.5.) S, BA: S, DA::T, ang. D:T, ang. B.

#### PROP. XXXIV.

Tangentes laterum B C D C sunt in reciproca propertione cosinuum angulorum verticalium B C A, D C A.

Quia per 28. hujus permutando, Est

& per eandem

T,BC: R ::T,CA:coS,BCA
R:coS,DCA::T,DC: T,CA

quare ex æquo in perturbata ratione est T, B A: coS, D C A:: T, D C: coS, BCA.

PROP. XXXV.

Sinus laterum B C finubus angulorum oppositorum B & D funt proportionales.

Quia per 29. hujus S, BC: R:: S, CA: S, ang. B & per eandem inverse R:S, DC:: S, ang. D:S, CA erit ex æquo in perturbata ratione S, BC: S, DC:: S, D: S, B.

#### PROP. XXXVI.

In Triangulo quovis Spharico ABC, CF AE vel FM A E, relangulum sub sinubus crurum BCBA est adradii quadratum, ut IL seu IA — LA disferentia sinuum versorum Basis AC, & disferentia crurum AM, ad GN sinum versum anguli B.

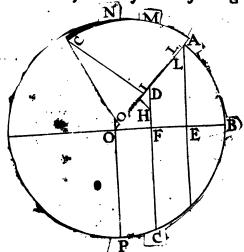

Polo B describatur circulus maximus PN; fintque BP

# TRIGONOMETRIE SPHERICE

BN quadrantes; & PN est mensura anguli B; codem polo B per C describatur circulus minor CFM; horum circulorum plana recta erunt plano BON, (per 20. h.) & PG CH perpendiculares in idem planum, cadent in communes sectiones ON FM puta in G&H. ducatur HI perpendicularis ad AO, & planum per CH HI perpendiculare erit plano AOB, unde AI perpendicularis ad HI, erit perpendicularis ad rectam CI, (per def. 4. El: 11.) est itaque A I sinus versus arcus A C, & A L finus versus arcus AM = BM - BA = BC - BA. Triangula Isoscelia CFM PON sunt æquiangula, ob MF NO item CF PO parallelas (per 16. El. 11.) quare demissis perpendiculis CH PH in latera FM O N, similiter divisa erunt Triangula; & erit FM: ON::MH: Itemque ob triangula AOE DIH DLM zqui GN. angula crit **AE:AO::IL:MH** at oftensum est, esse FM: QN::MH:GN quare erit AExFM ad AOxON ut ILxMH, ad MHxGN feu ut I L ad G N. hoc est rectangulum sub sinubus crurum est ad quadratum Radii ut differentia sinuum versorum basis & differentiæ crurum BC BA ad sinum versum anguli B.

#### PROP. XXXVIL

Differentia Sinuum versorum duorum arcuum dusta in

M G H

Q. E. D.

Radium, aqualis est rectangulo sub sinu semisummæ 8 sinu semidifferentiæ eorundem arcuum.

Sint duo arcus BE BF, quorum differentia EF sit bisecta in D, & erit BD semifumma arcuum, & BFD semidifferentia.

Est GE = IL differentiæ sinuum versorum arcuum BE
BF; Item est FO sinus semidifferentiæ arcuum. Ob æquiangula triangula CDK FEG; erit DK:GE::(CD:
FE::) ½ CD:½ FE. Unde est DK x½ FE seu DK x
FO = GE x½ CD = 1Lx½ CD. Q. E. D.

#### PROP. XXVIII.

Sinus versus cujusvis arcus, ductus in dimidium Radii, æqualis est quadrato sinus dimidii ejusdem arcus.

Triangula CBM DEB funt acquiangula ob angulos ad M & E rectos & angulum ad B communem. Quare est EB:BD::BM:
BC erit itaque EB×BC=BM×BD & EB×½BC=BM×½BD=BMq. Q.E.D.

#### PROP. XXXIX.

In quolibet Triangulo ABC, cujus crura angulum B continenția sint BC AB, & basis AC eundem angulum subtendat; si capiatur AM arcus = disserentia crurum = BC — AB. erit Restangulum sub sinubus crurum BCBA ad quadratum Radii ut Restangulum sub sinu arcus  $\frac{AC + AM}{2} & sinu arcus$ 

AC-AM ad Quadratum smus dimidii anguli B.

# Vide Fig. Prop. 36. hujus.

Quoniam est rectangulum sub sinubus crurum ABBC ad quadratum radii, ut IL ad sinum versum anguli B vel ut ½ R × IL ad ½ R ductum in sinum versum anguli B (per prop. 36. hujus) Est autem ½ R × IL = rectangulo sub

# 42 TRIGONOMETRIE SPHERICE.

fub finubus arcuum  $\frac{AC+AM}{2}$  & AC-AM (per pr. 37. hujus.) Item est  $\frac{1}{2}$ R ductus in finum versum anguli B æqualis Quadrato finus dimidii anguli B. Quare erit Rectangulum sub sinubus crurum, ad Radii quadratum, ut Rectangulum sub sinubus arcuum  $\frac{AC+AM\&AC-AM}{AC-AM}$ 

ad Quadratum sinus dimidii anguli B. Q. E. D.

Sequentur duodecim Casus Triangulorum Sphæricorum obliquangulorum.

| L | Datis.                                 | Quær.         | - 6 / 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| I | Ang.<br>B, D,<br>& BC.                 | Ang.<br>C.    | coS,BC: R:: T,B:coT, BCA (per 30. hujus.) Item coS, B: S, BCA:: coS, D: S,DCA (per 31. hujus.) Quare angulorum BCA DCA fumma, fi perpendicularis cadat intra triangulum, vel differentia, fi extra cadat; erit = BCD. Num perpendicularis cadit intra vel extra, cognoscitur ex affectione angulorum B&D (per 22. hujus) quod semel monuisse sufficiat. |  |  |
| 2 | B, C,<br>& late<br>re B C.             |               | coS,BC: R:: TB: coT, BCA (per 30. hujus) & S,BCA: S,DCA: coS,B: coS,D (per 31. hujus.) Si BCA fit minor BCD, angulus D erit ejusdem affectionis cum angulo B. Sin BCA fit major BCD, anguli B&D erunt affectionis diverse per conversam pr. 22.                                                                                                         |  |  |
| 3 | BC CD<br>lateri<br>bus &<br>ang.<br>B. | BD la<br>tus. | R: coS,B::T,BC:T,BA. (per 28. hujus ) & coS,BC: coS,BA:: coS,DC: coS, DA (per 32. hujus) horum BA DA fumma vel differentia, prout perpendicularis cadit intra, vel extra Triangulum, est æqualis BD quod cognosci nequit nisi cognita sit species alterius anguli D.                                                                                    |  |  |

| - | Datis.           | Quær.   | Fiat.                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | BC DB            |         | R: coS, B::T, BC:T,BA (per 28. hu-                                                                                                                                                                                 |
|   | lateri-          |         | jus.) Et coS, BA: coS, BC:: coS, DA:                                                                                                                                                                               |
|   | bus &            | 1       | coS, DC. (per 32. h.) Prout DA simi-                                                                                                                                                                               |
|   | ang. B.          | 1       | lis est aut diffimilis C A vel ang. B DC,                                                                                                                                                                          |
|   |                  |         | erit DC minor aut major Quadrante                                                                                                                                                                                  |
| _ |                  |         | (per 19 & 20 hujus.)                                                                                                                                                                                               |
|   | B, D,            |         | R:coS, B:: T, BC: T, BA (per 28.                                                                                                                                                                                   |
|   | ang. &           | tus.    | hujus. ) Et T, D: T B:: S, B A: S, D A                                                                                                                                                                             |
| , | BC. la-          |         | (per 36. hujus) quorum BA DA sum-                                                                                                                                                                                  |
|   | tere.            |         | ma vel differentia = B D.                                                                                                                                                                                          |
|   | BC CD            | Ang.    | R: coS, B:: T, BC: T, BA (per 28. hu-                                                                                                                                                                              |
|   | lateri-          | D.      | jus.) Et S, D A : S, B A :: T B : T, D(per                                                                                                                                                                         |
| 0 | bus &            |         | 33. hujus.) Prout BD minor est aut                                                                                                                                                                                 |
|   | ang, B           | ١.      | major quam B A, angulus D similis aut                                                                                                                                                                              |
|   | DO DO            |         | disfimilis erit angulo B. (per 22. hujus.)                                                                                                                                                                         |
|   | BC DC            |         | coS,BC:R::coT,B:T,BCA ( per<br>30. h.)Et T, DC: T, BC::coS,BCA:                                                                                                                                                    |
| Ì | lateri-<br>bus & | C.      | cos, DCA (per 34. hujus.) Angulorum                                                                                                                                                                                |
| 7 | ang. B           |         | BCA DCA summa aut disterentia,                                                                                                                                                                                     |
| ' | ang. D           |         | prout perpendicularis cadit intra vel                                                                                                                                                                              |
| ′ | ì ì              |         | extra triangulum, est æqualis angulo                                                                                                                                                                               |
|   | į                |         | BCD.                                                                                                                                                                                                               |
|   | B, C,            | DC      | coS, BC: R:: coT, B: T, BCA. (per 30 hujus. Item coS, DCA: coS, BCA: T, BC: T, DC (per 34. h.) Si angulus DCA fimilis fit angulo B (hoc est, fi AD sit similis CA) erit DC minor quadrante. Si anguli DCA & B sint |
|   | ang. &           | latus.  | hujus. Item coS, DCA: coS, BCA:                                                                                                                                                                                    |
|   | ang. &<br>B C la |         | T, BC: T, DC (per 34. h. ) Si angulus                                                                                                                                                                              |
| 8 | tere.            | l       | DCA similis sit angulo B (hoc est, fi                                                                                                                                                                              |
| 0 | i                |         | A D fit fimilis CA) erit DC minor                                                                                                                                                                                  |
|   | l                |         | quadrante. Si anguli DCA&B fint                                                                                                                                                                                    |
|   | }                | 1       | dillimiles, erit DC quadrante major,                                                                                                                                                                               |
| _ |                  |         | quod sequitur (ex pr. 18 19 & 20 h.)                                                                                                                                                                               |
|   |                  | D. ang. | S, CD: S, B:: S, BC: S, D qui ambi-                                                                                                                                                                                |
| و | lat. &           |         | guus est. Analogia sequitur ( ex prop.                                                                                                                                                                             |
| _ | ang. B           |         | 35. hujus.                                                                                                                                                                                                         |
|   | B D              | DC      | S, D:S, BC::S, B:S, DC quod latus                                                                                                                                                                                  |
|   | ang. &           |         | ambiguum est.                                                                                                                                                                                                      |
| ı | BC lat.          | •       | Datis.                                                                                                                                                                                                             |

Leg. mayor est aut minor

## 44 TRIGONOMETRIE SPHERICE

|    | Datis.                                                               |           | Fiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | AB BC<br>CA o-<br>mnibus<br>lateri-<br>bus vi-<br>de fig.<br>pr. 36. | <b>B.</b> | Rectangulum sub sinubus crurum Al<br>BC: quadratum Radii:: rectangulum su<br>sinubus arcuum AC + AM AC — AM<br>sinubus arcuum 2 2 2<br>Quadrato sinus ½ ang. B. per prop. 39.                                                                                                                                                         |
| 12 | GHD<br>omni-<br>bus<br>ang.                                          |           | Vide fig. prop. 14. In Triangulo XNM, Est MN complementum anguli GHD ad semicirculum. XM complementum anguli G& XN complementum anguli D. angulus X complementum est later GD ad semicirculum. Quare mutat angulis in latera, & lateribus in angulos; eadem est operatio quæ est in complementa ad semicirculos habeant eo dem sinus. |

#### DE

# Natura & Arithmetica LOGARITHMORUM

## PRÆFATIO.

Ngens olim compendium accepit Mathesis, primo characterum Indicorum, deinde Fractionum decimalium introductione; non minus tamen adjumenti ex Logarithmis, quam ex utroque invento, ei accessit: quorum quidem usum, per omnes disciplinas mathematicas latissime patentem, quis iis studiis vel leviter imbutus ignorat? Horum ope numeri fere immensi & alias plane intractabiles sine ullo tædio in ordinem coguntur: præsentissimum borum auxilium ubique conspicitur, sive cursum navis dirigat Nauta, sive curvarum altiorum indolem investiget Geometra, sive stellarum loca exquirat Astronomus, sive alia naturæ phænomena explicet Physicus, sive demum pecuniæ ex usuris incrementum computet Nummatus.

Argumento, in quo versatur hic libellus, illustrando non desuerunt viri in re Mathematica primarii. Sed eorum alii omnem illius ambitum complexi, doctissime illi quidem, sed magistris solum scripserunt: alii ad Tyronum captum se accommodantes, certas quasdam, easque magis obvias Logarithmorum proprietates selegerunt, intimam eorum naturam non aperuerunt. Quod igitur adbuc desiderari videbatur, mibi in animo erat supplere hoc tractatu, qui in id præcipue collimat, ut Logarithmorum scientia iis, qui ultra Arithmeticæ speciosæ & Geometriæ elementa non processerunt, penitus aliquando pateat.

Mirabile

Mirabile Logarithmorum Inventum Nepero Scow Merchestonii Baroni debetur, qui primus canonem Lagarithmorum descripsit, construxit, & edidit, Edinburgs Anno 1614. Hunc statim omnes Mathematici, ejus utilitatem suspicientes, grati arripuerunt. Et cum de aliir fere omnibus praclaris Inventis plures contendunt Gentes, omnes tamen Neperum Logarithmorum authorem aguscunt, qui tanti inventi gloria solus sine amulo fruatur.

Aliam deinde magis commodam Logarithmorum famam Neperus excogitavit, & communicato confilio cum
Domino Henrico Briggio, Geometria in Academia Oxoniensi Professore, bunc socium operis sibi adjunxit, ut Lo
garithmos in meliorem formam redactos compleret. Sed
Nepero demortuo, totum quod restabat onus in Briggium devolutum est, qui magno labore, & summa qua pollebat ingenii subtilitate, canonem Logarithmicum secundum novam illam formam composuit, pro viginti primis
numerorum chiliadibus (seu ab i usque ad 2000) alisque undecim ab 90000 usque ad 101000, pro quibus
omnibus numeris, supputavit Logarithmos quatuordecem
sigurarum locis constantes. Hic canon editus est Londini
anno 1624.

Eundem Canonem iterato edidit Goudæ apud Batavos, anno 1628. Adrianus Vlacq, suppletis, ut docuerat Briggius, chiliadibus intermediis prius omissis; sed brevioribus usus est Logarithmis, utpote qui ad decem tantum

figurarum loca continuantur.

Computavit etiam Briggius Logarithmos Sinuum & Tangentium, pro singulis Gradibus graduumque centesmis, ad 15 sigurarum loca, quibus adjunxit sinus Tangentes & secantes veros seu naturales, quos prius ad totidem loca supputaverat. Logarithmi sinuum & Tangentium dicuntur sinus & Tangentes Artisticiales. ipsi vero sinus & Tangentes, naturales vocantur. Has Tabulas simul cum Tractatu de Tabularum constructione & usa, post mortem Briggii, sub nomine Trigonometriæ Britannicz edidit Henricus Gelibrand Londini Anno 1633.

Post illud tempus, pluribus in locis Tabularum compen-

dia prodiere. In quibus sinus Tangentes, eorumque Logarithmi, tantum constant septem notarum locis, & numerorum Logarithmi exhibentur tantum pro numeris ab 1 u/que ad 10000, qui pro pleri/que casibus sussicere possunt.

Harum Tabularum dispositio ea mibi videtur optima, quam primus excogitavit Nathaniel Roe Anglus Suffolciculis, quamque, quibus dam in melius mutatis, sequitur Sherwinus in Tabulis suis Mathematicis Londini Anno 1705 editis, in quibus habentur Logarithmi Numerorum omnium ab unitate usque ad 101000 septem sigurarum notis constantes, Logarithmorum quoque differentiæ partesque proportionales adscribuntur, quarum ope Logarithmi numerorum usque ad 10000000 facile haberi possunt : quatenus scil bi Logarithmi septem tantum sigurarum notis exprimantur. Præterea in iis dem prostant Sinus Tangentes & Secantes, cum eorum Logarithmis & differentiis pro quolibet gradu & minuto Quadrantis, cum alis quibus dam tabulis Mathesi Practicæ inservientibus.

#### CAPUT I.

## De ortu & natura Logarithmorum.

Uemadmodum in Geometria, linearum magnitus dines numeris sæpe desiniuntur; ita quoque in Arithmetica vicissim expedit, ut numeri aliquando per lineas exponantur, assumendo scil. lineam aliquam quæ ipsa unitatem repræsentet, ejus dupla numerum binarium, tripla ternarium, dimidia sractionem ita deinceps, exponet. Hac ratione quorundam numerorum Genesis & proprietates melius concipiuntur, claritusque in animo versantur, quam per abstractos numeros

fieri possit.

F 24

Hinc si quælibet linea a in seipsam ducatur, (Fig. 1.) quæ exinde prodit quantitas a², non æstimanda est tanquam duarum dimensionum, sive ut Quadratum Geometricum cujus latus est linea a, sed tanquam linea quæ sit tertia proportionalis lineæ pro unitate assumptæ, & lineæ a. Sic etiam si a² per à multiplicetur, quæ prodit a³ non erit trium dimensionum quantitas, seu cubus Geometricus, sed linea quæ est quartus terminus in progressione Geometricà cujus primus terminus est 1 secundus a. Nam termini 1 a a² a³ a⁴ a⁵ a⁵ a¹ &c. sunt in continua ratione 1 ad a: & indices terminis affixi ostendunt locum seu distantiam, quam quisque terminus ab unitate obtinet. v. gr. a⁵ est in quinto loco ab unitate, a⁵ in sexto seu sexies magis distans ab unitate quam a seu a¹, qui immediate sequitur unitatem.

tia erit sesquialtera distantiæ ipsius a ab unitate.

Si inter 1 & a inserantur duo medii proportionales;

forum primus est radix cubica ipsius a, cujus index debet sse sse sum primus est radix cubica ipsius a, cujus index debet sse sse sum primus ille distat ab unitate tertia tantum arte distantia ipsius a, adeoque radix cubica scribi detet per a sse sse si psius Unitatis est o, nam unitas

ion distat à seipsâ.

Eadem feries quantitatum Geometrice proportionalium ontinuari potest utrinque, tam descendendo versus silitam, quam ascendendo versus dextram; termini enim

 $\frac{1}{3} \frac{1}{a^4} \frac{1}{a^3} \frac{1}{a^2} \frac{1}{a} \quad 1 \quad a \quad a^2 \quad a^3 \quad a^4 \quad a^5 & c. \quad \text{funt omnes in ea-}$ 

em progressione Geometrica. Adeoque cum distantia psius a ab unitate sit versus dextram & positiva seu + 1, istantia æqualis in contrariam partem scil. distantia ter-

 $\min \frac{\mathbf{I}}{a} \text{ erit negativa feu } -\mathbf{I}, \text{ qui erit index. termini } \frac{\mathbf{I}}{a}$ 

pro quo itaque scribi potest a—1. Similiter in termino 1—2, index — 2 ostendit terminum in secundo loco ab mitate versus sinistram locari, idemque valet terminus

 $rac = \frac{1}{a^2}$ . Item  $a^{-3}$  est idem ac  $\frac{1}{a^3}$ . Indices enim hi

aegativi ostendunt terminos ad quos pertinent, in partem' discedere contrariam ei, qua ab unitate progrediuntur ermini, quorum indices sunt positivi. Hisce præmissis.'

Si super linea AN utrinque indefinite extensa, (Fig. L) capiantur AC CE E G G I IL dextrorsum. Item IT I II &c. sinistrorsum, omnes inter se æquales: & ad unda II I A C E G I L erigantur super AN perendiculares rectæ II E I A B CD E F G H I K LM suæ sint omnes continue proportionales, numerosque epresentent, quorum AB sit unitas. Lineæ A C A E A G A I A L — A I — A II distantias numerorum ab mitate respective exponent, sive locum & ordinem quem suisque numerus in serie Geometrice proportionalium bitinet, prout ab unitate distat. Ita A G cum sit tripla ectæ A C, erit numerus G H in tertio ab unitate loco, i modo C D sit in primo, sic L M erit in quinto loco sum sit A L = 5 A C.

D

Quod si proportionalium extremitates \$\times BDFH KM rectis lineis jungantur; figura \$\times II L M fit polygonum pluribus aut paucioribus constans lateribus, prost plures aut pauciores in progressione fuerint termini.

Si partes AC CE EG GI IL bisecentur in punchs cegil & rursus excitentur perpendiculares cdes bik lm, quæ sint mediæ proportionales inter AB CD, CD EF, EF GH, GH IK, IK LM, nova orietur porportionalium series, cujus termini incipiendo ab eo qui proxime sequitur unitatem duplo plures sunt, quam in prima serie, & terminorum differentiæ minores siunt, propiusque ad rationem æqualitatis accedunt termini quam prims; quiss'etiam in hac nova serie, rectæ AL AC distantias terminorum LM CD ab unitate exponent, scil cum AL decies major sit quam Ac, erit LM decimus seriei terminus ab unitate, & ob Ae triplo majorem quam Ac, erit ef tertius seriei terminus, modo cd sit primus: di inter AB & ef erunt duo medii proportionales, inter AB vero & LM erunt novem termini medii proportionales.

Quod si linearum extremitates B d D f F b H &c. redis jungantur, siet novum polygonum, pluribus qui-

dem, at brevioribus constans lateribus.

Si rursus distantize Ac c C C c e E &c. bisecari concipiantur, & inter binos quosque terminos, ad medias illa distantias inferi intelligantur medii proportionales, alia nova orietur proportionalium series, terminos ab unitate duplo plures continens quam prior. Terminorum vero distrentize minores erunt; junctisque terminorum extremitatibus, numerus laterum polygoni augetur secundum namerum terminorum, minora autem erunt latera, ob diminutas terminorum à seinvicem distantias.

Quin in hac nova serie, distantiz AL AC &c. deurminabunt terminorum ordines seu locos, nempe si sit AL quintuplo major quam AC; sitque CD quartus ab unitate seriei terminus: erit LM istius seriei terminus vi-

cesimus ab unitate.

Si fic continuo inter binos quosque terminos inserantur medii proportionales, fiet tandem numerus terminorum feriei, ficut & laterum polygoni major quolibet dato numero seu infinitus; latera vero singula magnitudine diminuta sient quavis datà rectà lineà minora; Adeoque mutabitur polygonum in figuram curvilineam. Nam quælibet sigura curvilinea considerari potest, tanquam polygonum enjus latera sunt numero infinita, & magnitudine minima.

Curva sic descripta dicitur Logarithmica, in qua si numeri per rectas ad axem A N normaliter insistentes, represententur. Portio Axis inter numerum quemlibet, & Unitatem intercepta, ostendit locum seu ordinem quem numerus ille obtinet in serie Geometrice proportionalium, & zequalibus intervallis ab invicem distantium. Verbi gratia, si A L sit quintuplo major quam A C, sintque ab unitate ad L M mille termini continue proportionales, erunt ab unitate ad C D ducenti termini ejuscem series, sen erit C D terminus seriei ducentesimus ab unitate; & quieunque supponatur numerus terminorum ab AB ad L M, erit istius numeri pars quinta numerus terminorum ab AB ad C D.

Curva Logarithmica potest etiam concipi duobus motibus describi, quorum unus zquabilis est, alter vero in data quadam rations acceleratur, vel retardatur: v. gr. si recta AB super AN uniformiter incedat, adeo ut terminus ejus A zqualibus temporibus, zqualia spatia describat, interea tamen ita crescat AB, ut zqualibus etiam temporibus, incrementa capiat, que sint toti linez crescenti proportionalia, hoc est si AB progrediendo in cd, augeatur parte sui od, & hinc zquali tempore quando in CD pervenerit, augeatur simili parte Dp, que sit ad dc ut incrementum do ad AB, similiter, dum zquali tempore ad ef pervenerit, crescat parte fq, que sit ad DC at Dp ad dc seu ut do ad AB, id est, su zqualibus temporibus, incrementa sacta sint semper totis proportionalia.

Vel si linea AB regrediendo in contrariam partem, in constanti ratione minuatur, ita ut, dum æqualia spatia AΓΓΠ. pertransit, decrementa patiatur AB—ΓΔ ΓΔ—ΠΞ quæ sint ipsis AB ΓΔ proportionalia. Lineæ sic erescentis aut decrescentis terminus Logarithmicam describet.

D<sub>2</sub> Nam

Nam cum fit AB:do::dc:Dp::DC:fq erit componendo AB:dc::dc:DC:fe & ita deinceps.

Per hos duos motus, unum seil. æquabilem, alterumproportionaliter acceleratum aut retardatum, ipse Neperus Logarithmorum originem exposuit, Logarithmum
sinus cujusque arons vocavit. Numerum qui quam proxime desinit lineam que equaliter crevit, interea duns simis totius linea proportionaliter in sinum illum decrevit.

Ex hac Logarithmicz descriptione constat, numeros omnes in equalibus distantiis, esse continue proportionales. Quin etiam patet, quod si sint quatuor numeri ABCDIKLM tales, ut distantia inter primum & secundum sit equalis distantie inter tertium & quartum, qualiscunque sit distantia secundi à tertio, erunt illi numeri proportionales. Nam quia distantie ACIL sunt equales, erit AB ad incrementum Ds ut IK ad incrementum MT; unde componendo AB:DC:: IK:ML Et vicissim, si quatuor numeri sint proportionales, erit distantia inter primum & secundum, equalis distantie inter tertium & quartum.

Distantia inter duos quossibet numeros, dicitur Logarithmus rationis istorum numerorum, & metitur non quidem ipsam rationem, sed numerum terminorum in data serie Geometrice proportionalium progredientium ab uno numero ad alterum, definitque numerum rationum æqualium, quarum compositione efficitur numerorum ratio.

Si distantia inter duos quosvis numeros sit dupla distantiæ inter alios duos numeros; Ratio duorum priorum numerorum erit duplicata rationis posteriorum. Sit enim distantia IL inter numeros IK LM dupla distantiæ A c quæ est inter numeros A B c d, bisecta I L in l obsa A c = I l = lL, erit ratio I K ad lm æqualis rationi A B ad c d, adeoque ratio I K ad LM quæ est duplicata rationis I K ad lm, (per desin. 10. El. 5.) erit etiam duplicata rationis A B ad c d.

Similiter si distantia E L sit tripla distantiæ AC; erit Ratio E F ad LM triplicata rationis A B ad C D. Nam ob distantiam triplam, triplo plures erunt proportionales ab EF ad LM quam sunt ejussem rationis termini ab AB ad CD, at tam ratio EF ad LM, quam ratio AB ad CD, componitur ex rationibus æqualibus intermediis, (per 5. defin. El. 6.) Adeoque ratio EF ad LM ex triplo pluribus rationibus composita, Triplicata erit rationis AB ad CD. Similiter si sit GL distantia quadrupla distantiæ Ac, erit ratio GH ad LM Quadruplicata rationis AB ad cd. & ita deinceps.

Numeri cojussibet Logarithmus, est Logarithmus rationis Unitatis ad ipsum numerum, vel est distantia inter unitatem & illum numerum. Logarithmi itaque exponunt dignitatem, locum, seu ordinem, quem quisque numerus obtinet ab unitate in serie Geometrice proportionalium. Verbi gratia si ab unitate ad numerum 10 sint proportionales numeri 10 000 000 hoc est si sit numerus 10 in loco 10 000 000mo; per computationem invenietur, esse in eadem serie ab unitate usque ad 2 proportionales terminos numero 3 010 300, hoc est numerus binarius stabit in loco 3 010300mo. Similiter ab unitate usque ad 3, invenientur termini proportionales 4 771 213, qui numerus definit locum numeri ternarii. Numeri 1 0000000, 3 010300, 4771213. erunt Logarithmi numerorum 10, 2, & 3.

Si primus seriei terminus ab unitate dicatur y, erit secundus terminus  $y^2$ , sertius  $y^3$ , sec. cumque ponitur numerus denarius seriei terminus 10 000 000 mus, erit  $y^{10000000} = 10$ . Item erit  $y^{20103000} = 2$ . Item  $y^{1771213} = 3$ ,

& ita deinceps.

Omnes itaque numeri erunt potestates aliquæ illius numeri, qui est ab unitate primus. Et potestatum indices

funt numerorum Logarithmi.

Cum Logarithmi sint distantiæ numerorum ab unitate, ut superius ostensum est. Erit Logarithmus ipsius unitatis o, nam unitas non distat à se ipsa. At fractionum Logarithmi sunt negativi seu infra nihil descendentes, hi enim in contrariam discedunt partem, adeoque si numeri ab unitate proportionaliter crescentes habeant Logarithmos positivos, seu signo + assectos, Numeri ab unitate D a similiter

,

fimiliter decrescentes, seu fractiones habebunt Logarithmos negativos, seu signo — affectos. Quod verum el quando Logarithmi æstimantur per distantias numerorum ab unitate.

At si initium capiunt Logarithmi non ab unitate integrali, sed ab unitate que est in loco aliquo fractionum

decimalium, verbi gratia à fractione \_\_\_\_\_;tunc

omnes fractiones hac majores habebunt Logarithmos pofitivos, reliquæ minores, obtinebunt Logarithmos negativos, sed de hac re plura postea dicentur.

Cam in numeris continue proportionalibus DC EF GH.IK &c. distantiz CE EG GI&c. sint zquales, erunt horum numerorum logarithmi AC AF AG AI &c. zquidifferentes, seu Logarithmorum disserntiz erunt zquales. Numerorum itaque proportionalium Logarithmi sunt omnes in progressione Arithmetica. Atque hine oritur vulgaris illa Logarithmorum definitio. viz. Logarithmi sunt numeri qui proportionalibus adjuncti, zquales servant differentiza.

In prima quam Neperus edidit Logarithmorum specie, posuit terminorum proportionalium ab unitate primum, tantum ab unitate distare, quantum ipse terminus unitatem superabat. h.e. Si vn sit primus seriei terminus ab unitate AB, ejus Logarithmum seu distantiam An vel Bn zqualem esse voluit ipsi vn, seu incremento numeri supra unitatem, ut si vn sit 1,0000001, ejus Logarithmum An ponebat 0,0000001, & hinc computatione sacta Numerus Denarius seu 10 erit 23025850<sup>125</sup> seriei terminus, qui itaque numerus est Logarithmus denarii in hac Logarithmorum sorma, & exprimit ejus distantiam ab unitate in partibus quarum vn vel An est una.

At hæc positio omnino arbitraria suit, potest enim distantia primi termini, ad ipsius excessium supra unitatem, datam quamvis habere proportionem, & pro varia illa ratione, quæ pro arbitrio supponi potest, esse inter uy & By, incrementum primi termini supra unitatem & ejus-

dem

dem ab unitate distantiam, diversæ provenient Logarithmorum formæ.

Primam hanc Logarithmorum speciem in aliam magis commodam postea mutavit Neperus, in qua posuit numerum denarium non esse 23025850mum seriei terminum, sed terminum 10000000mum, inque hac Logarithmorum sorum sorum sorum sorum sorum superit ad distantiam By vel An, ut unitas seu AB ad fractionem decimalem, 0,4342004, que itaque exponet Longitudinem

subtangentis AT. In Fig. 4ta.

Post mortem Neperi, vir summus Dominus Henricus Briggius, immenso labore, Logarithmorum Tabulas ad hanc formam construxit & edidit. In hisce tabulis cum logarithmus denarii seu ejus distantia ab unitate ponitur 1,0000000, sintque 1,10,100,1000,1000 &c. continue proportionales, erunt æquidistantes. Quare numeri 100 Logarithmus erit 2,0000000. millenarii 3,000000 & numeri 10000 Logarithmus siet 4,0000000 & ita dein-

cens.

Hinc Logarithmi omnium numerorum inter 1 & 10 incipere debent per 0, seu debet else 0 in primo loco versus sinistram, sunt enim minores quam Logarithmus numeri 10 cujus initium est unitas; & Logarithmi numerorum inter 10 & 100 unitate incipiunt, sunt enim majores quam 1.0000000 & minores quam 2.0000000. Item Logarithmi numerorum inter 100 & 1000 binario incipiunt, sunt enim majores quam logarithmus numeri 100, quem incipit 2, & minores logarithmo numeri 1000 qui incipit per 3; eodem modo ostendetur in Logarithmis numerorum inter 1000 & 10000, primam figuram versus sinistram debere esse 3; & in Logarithmis numerorum ab 10000 usque ad 100000 prima versus sinistram sigura erit 4, & ita deinceps.

Prima cujusque logarithmi figura versus sinistram dicitur charactecistica seu index; quia ostendit altissimum seu remotissimum locum numeri à loco unitatum. v. gr. Si index logarithmi sit 1, numeri respondentis altissimus seu remotissimus versus sinistram ab unitate locus, erit

locus

locus decadum. Si index 2, remotissima numeri respondentis sigura erit in secundo ab unitatum loco, hoc est erit centenariorum aliquis. Et index Logarithmi 3 denota altissimam numeri sui siguram esse in tertio ab unitatum

loco, & inter millenarios locari.

Logarithmi numerorum omnium qui sunt in progressione decupla aut subdecupla, characteristicis seu indicibus suis tantum differunt; in reliquis omnibus locis, iisdem scribuntur notis, v. gr. Logarithmi numerorum 17, 170, 1700, 17000 nam cum sit 1 ad 17, ut 10 ad 170, ut 100 ad 17000, ut 1000 ad 17000; distantiz inter 1 & 17, inter 10 & 170, inter 100 & 1700, inter 1000 & 17000 erunt omnes zquales, adeoque cum distantiz inter 1 & 17 seu Logarithmus numeri 17 sit 1. 2304489 erit logarithmus numeri 170 = 2. 2304482, & Logarithmus numeri 1700 erit 3. 2304489 ob numeri 100 Logarithmum = 2.0000000, & similiter ob numeri 1000 Logarithmum = 3.0000000 Logarithmus numeri 17000 erit 4. 2304489.

Sic etiam numeri 6748. 674, 8. 67, 48. 6, 748. 0, 6748, 0, 06748. funt continue proportionales scil. in ratione

6748 3,8291751 6748 2,8291751 67,48 1,8291751 6,748 6,8291751 0,6748 -1,8292751 0,06748 -2,8291751 10 ad 1, eorum itaque à se invicem distantiæ æquales erunt distantiæ seu Logarithmo numeri 10, seu æquales 1,0000000. quare cum Logarithmus numeri 6748 sit 3,8291751, reliquorum logarithmi erunt ut in margine.

In duobus ultimis logarithmis, Indices tantum funt negativi, reliquis figuris politivis manentibus, adeoque cum reliquæ figuræ addendæ funt, subtrahendi erunt indices, & vice versa.

CAPUT

## CAPUT

# De Logarithmorum Arithmetica ubi numeri sunt integri, velintegri cum decimalibus adjuntis

Uoniam in multiplicatione, unitas est ad multiplica-L torem ut multiplicandus ad productum, distantia inter Unitatem & multiplicatorem æqualis erit distantiæ inter multiplicandum & productum; si itaque numerus GH per numerum EF esset multiplicandus, distantia inter GH & productum debet elle æqualis distantiæ AE, seu Logarithmo multiplicatoris, si itaque capiatur GL æqualis A E, erit numerus L M productus, hoc est, si ad - AG logarithmum multiplicandi addatur AE Logarithmus multiplicatoris, summa erit logarithmus producti.

In Divisione Unitas est ad divisorem, ut quotus ad dividendum; adeoque distantia inter divisorem & unitatem æqualis erit distantiæ inter dividendum & quotum. Sic si LM per EF esset dividendus, erit distantia EA æqualis distantiæ inter LM & quotum, adeoque si capiatur L.G æqualis E A, ad G erit quotus. Hoc est, si ab A L logarithmo Dividendi, auferatur GL seu AE Logarithmus divisoris, restabit A G Logarithmus quotientis.

Atque hinc adeo, quæcunque operationes in communi Arithmetica perficiuntur multiplicando aut dividendo numeros majores, ex omnes facilius multo, & expeditius fiunt, per additionem aut subductionem Logarithmorum.

Sit exempli gratia numerus 7589 multiplicandus per 6757 addendo Logarithmos ut in margine videre est, habetur Logarithmus producti, cujus index 7 monstrat esse in producto septem locos præter unitatum locum; & quærendo in

Log. 3.8801846 Log. 3.8297539 Log. 7. 7099385

tabulis Logarithmum hunc, vel proxime æqualem, invenio venio numerum respondentem minorem producto esse 51278000 & numerum producto majorem esse 51279000, quin capiendo differentias adjunctas, & partes proportionales; invenio notas ante-penultimam & penultimam esse 87, in ultimo autem seu in unitatum loco, necessario erit 3, ob septies novem = 63 adeoque verus produ-Aus erit 51278173. Si index Logarithmi esset 8 vel 9. ultima vel penultima note obtineri non possint ex tabulis ubi Logarithmi tantum constant 7 figurarum locis præter characteristicam, adeoque ubi opus est, Tabulæ Ulacquiana, in quibus Logarithmi sunt omnes decem notarum; vel Briggiana, in quibus Logarithmi sunt quatuordecim, adeundæ erunt.

Log. 4.8954004 Log. 2.45-13556

Si numerus 78956 dividendus sit per 278, substrahendo Logarithmum Log. 2,4440448 divisoris ex Logarithmo dividendi habetur Logarithmus quotientis, cui Logarithmo respondet, Numerus 282

710 qui itaque erit quotiens.

Cum unitas, numerus quilibet assumptus, ejus quadratus, cubus, Biquadratus, &c. fint continue proportionales, corum à seinvicem distantiæ aquales erunt. Manifestum itaque est Quadrati distantiam ab unitate, duplam elle distantiæ radicis ab eadem: distantiam cubi triplam distantiz radicis suz, Biquadrati distantiam esse distantiz radicis suæ ab unitate quadruplam &c. Adeoque si duplicetur logarithmus numeri, dabitur logarithmus Quadrati, Si Triplicetur, logarithmus cubi, fi quadruplicetur, prodit Logarithmus Biquadrati. Et vice versa si Logarithmus numeri alicujus bisecetur, habebitur Logarithmus Radicis quadratæ ejusdem numeri, Quin & ejusdem logarithmi tertia pars erit logarithmus Radicis Cubicz, & pars quarta Logarithmus Radicis biquadraticz,& ita deinceps.

Hinc Radicum omnium extractiones facillime perficiuntur, secando Logarithmum in tot partes, quot sunt unitates in indice potestatis. Sie ut habeatur Radix quadrata numeri s, ejus Logarithmi capiatur pars dimi-

dia

lia 0. 3494850, erit hæc Logarithmus radicis quadratæ numeri 5,seu Logarithmus numeri √ 5, cui respondet numerus 2, 23606 quam proxime.

## CAPUT III.

De Arithmetica Logarithmorum, ubi numeri sunt Fractiones.

Vide Fig. 3.

Uotiescunque Fractiones per Logarithmos tractandæ fuerint, ad vitandum laborem addendi unam Logarithmi partem, & subducendi alteram, expedit ut Logarithmi incipiant non ab unitate integrali, sed ab unitate, quæ sit in decimo vel centesimo loco fractionum de-

cimalium, v. gr. pone PO esse ---- & Loga-1 00000 00000 rithmos ab ejus loco incipere. Hac fractio decies magis distabit ab unitate versus sinistram, quam numerus 10 ab eadem distat versus dextram, sunt enim Decem termini proportionales in ratione 10 ad 1 ab unitate usque ad PO.Adeoque si AB sit unitas, ejus Logarithmus in hac suppofitione non erit o, sed erit O A = 10.0000000, Nam distantia denarii ab unitate est 1. 0000000, unde distantia numeri 10 ab PO erit 11.0000000. Item distantia mumeri 100 à PO, seu ejus Logarithmus à PO incipiens, erit 12.000 0000 & numeri 1000 Logarithmus seu distantia à PO erit 13.000 0000; atque hac ratione Logarithmorum omnium indices augentur numero 10. & Fractiones quorum indices fuerunt - 1, aut - 2, aut -3 &c. fiunt 9, 8, aut 7 &c.

At si Logarithmi incipiunt à loco Fractionis cujus numerator est unitas; denominator unitas centum cyphris adjectis (quod faciendum est quoties fractiones occurrunt minores quam PO) illa Fractio centies plus distabit ab unitate quam 10 ab ea distat, adeoque Unitatis Logarithmus habebit Indicem 100. Numeri Denarii Logarithmus Indicem habebit 101. Et numeri centenarii Loga-

rithmo

rithmo congruet Index 102, & its deinceps Indices omnes

augentur numero 100.

Fractionum omnium que sunt majores PO ( à quo intium ducitur) Logarithmi erunt positivi. Et cum numeri, 10, 1,  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{1000}$ , &c. funt in continua progressione Geometrica, equaliter à seinvicem distabunt, & corum proinde Logarithmi erunt æquidifferentes; Adeoque cum Logarithmus denarii sit 11.0000000, & unitatis Logarithmus fit 10. 0000000 erit Logarithmus fractionis = 9. 0000000; & fractionis To Logarithmus erit 8,0000000; & similiter index Logarithmi numeri im erit 7. Quin etiam eadem ratione si index Logarithmicus Unitatis sit 100 & denarii 101, Erit index Logarithmi Fractionis 10, 99, & Fractionis Index Logarithmi erit 98; & Fra-Etionis index Logarithmicus erit 97 &c. Hi indices oftendunt in quo loco ab unitate prima fractionis figura quæ cyphra non sit, ponenda fuerit.v.gr. Si index sit 4 ejus differentia ab indice unitatis que est 10 scil. 6 ostendit primam decimalis figuram fignificativam esse in 6th ab unitate loco; ergo quinque cyphræ versus sinistram ei præponendæ sunt. Ita si Unitatis index sit 100 & fractionis index sit 80, erit prima ejus figura in vicesimo ab unitatis loco seu 10 cyphræ præponendæ erunt.

Sit jam Fractio GH per fractionem DC multiplicanda. Quia unitas est ad multiplicatorem ut multiplicandus ad productum; erit distantia inter Unitatem & multiplicatorem æqualis distantiæ inter multiplicandum & productum. Quare si capiatur GI = AC, ad I erit productus IK. Et proinde si ab OG Logarithmo multiplicandi, auseratur GI vel AC, restabit Ol Logarithmus producti. Est vero AC = OA — OC, quæ ablata ab OG, reliaquetur OG + OC — OA = OI, hoc est, si simul addantur Logarithmi multiplicatoris & multiplicandi, & è summa auseratur Logarithmus unitatis (qui semper scribitur per 10 aut 100 cum cyphris) habebitur logarithmus producti. ex. gr. Sit Fractio decimalis 0,00734 per fractionem 0,000876 multiplicanda, pono unitatis indicem Logarithmicum esse 100, & fractionum Logarithmi erunt

ut in margine, qui additi, & rejecto Logarithmo Unitatis, dant Logarithmum producti, cujus index 94 ostendit primam producti figuram esse in sexto ab unitatum loco, quinque itaque cyphræ præpo-

97, 8656961 96, 9425041 94, 8082002

nendz sunt, & productus erit,0000642984.

In Divisione, Divisor est ad unitatem, ut dividendus ad quotum, & proinde distantia inter divisorem & unitatem, æqualis erit distantiæ inter dividendum & quotum. Itaque si fractio IK dividenda esset per DC, capienda erit IG=CA & locus quoti erit G.—Est vero CA=OA-OC quæ ad OI addita sit OA+OI-OC=OG. hoc est si addatur Logarithmus unitatis ad Logarithmum dividendi, & à summa auseratur Logarithmus divisoris, restabit logarithmus quotientis; sic si numerus CD per IK esset dividendus, capienda erit distantia CS=IA, & erit ST quotiens; cujus Logarithmus est OA+OC-OI. Sit CD=0,347 IK=0,00478. ad logarithmum ipsius CD addatur Logarithmus Unitatis hoc est eius Indici prz.

rithmus Unitatis, hoc est ejus Indici praponatur 1 aut 10, & ex eo subducatur logarithmus divisoris, restabit Logarithmus quotientis, cujus index 11 monstrat

19, 5403295. <u>7,6794279</u> 11,8609016

quotientem esse inter numeros qui sunt à 10 ad 100 quaro itaque numerum logarithmo respondentem, quem invenio

esse 72,549. Si fractionis vulgaris verbi gr. 3 logarithmus desideretur, ad Logarithmus unitatis, vel quod idem est, ejus indici præponatur 1 aut 10 & subducatur ab eo

10,8450980 2,9030900 9,9420080

logarithmus denominatoris 8, restabit logarithmus fra-

Rionis & vel fractionis decimalis, 875.

Ut Fractionis cujuslibet DC potestates habeantur, Capiendæ sunt EC EG GI IL singulææquales AC, & EF erit quadratus, GH Cubus, IK biquadratus numeri DC, sunt enim ab unitate continue proportionales. Est præterea AF=2AC=2OA-2OC, unde OE OA-AE=2OC-OA, hoc est logarithmus quadratus quadratus.

drati

dráti est duplus logarithmi radicis, minus Logarithmo unitatis. Similiter ob AG=3 AC=3 OA-3 OC erit OG=OA-AG=3 OC-2 OA= Logarithmo cubi = Triplo Logarithmi lateris minus duplo logarithmi unitatis. Eadem ratione, quia AI=4 AC=4 DA-4 OC, erit OI=4 OC-3 OA; qui est Logarithmus Biquadrati. Et universaliter fractionis potestas sit so, logarithmus L, erit logarithmus potestatis n=s L-s OA+OA. hoc est multiplicando logarithmum fractionis per so, & è producto abjiciendo logarithmum unitatis multiplicatum per s-i, habebitur logarithmus potestatis se ejustem fractionis.

Ex. gr. sit Fractio  $\frac{1}{20}$  ==,05 cujus quæratur potellus 6<sup>12</sup> hujus fractionus logarithmus est 8,6989700 qui multiplicatus per 6 dat numerum 52,1938200, & ex 52 ablato numero 50 qui est index Logarithmi unitatis in 5 ductus, restabit logarithmus potestatis 6<sup>12</sup> scil. 2, 1938200 cui respondet numerus 000 0000 15625. nam index 2 ostendit septem cyphras primæ siguræ præponendas

die.

Si Fractionis, 05 potestas octava desideretur, multiplicando logarithmum per 8, prodit 69, 5917600, at cum ex numero 69 auserri mon potest 70, qui est septies index logarithmi unitatis, Quin in numeros negativos deveniatur, pono indioem logarithmi unitatis este 100. & index logarithmicus fractionis, erit 98. hic logarithmus in 8 ductus dat 789. 5917600 & ex numero 789 rejecto numero 700, qui utpote cum cyphris annexis, est septies logarithmus unitatis, restabit 89. 5917600 logarithmus potestatis 8<sup>va</sup> Fractionis ½ cui congruens numerus est 00000 00000 39062, nam cum Index sit 89 & eius differentia ab 100 est 11; figura prima fractionis significativa erit in undecimo ab unitatis loco, adeoque decem cyphra praponendæ erunt.

Si in fractionibus, radices potestatum desiderentur. v. gr. Fractionis EF, quæratur radix quadrata. Quoniam Radix est media proportionalis inter Fractionem & unitatem; bisectà AE in C, erit CD radix quadrata fra

**Aionis** 

Ationis E.F. Est vero  $AC = \frac{1}{4}AE = \frac{OA - OF}{2}$ , Adec-

que O C Logarithmus Radicis = O A - A C =  $\frac{OA+OE}{-}$ .

Si fractionis GH radix cubica queratur. Radix illa erit prima duarum mediarum proportionalium inter unitatem & GH, secetur itaque AG in tres partes equales, quarum prima sit AC, ent CD radix questita, & quoni-

am est  $AC = \frac{1}{3}AG = \frac{OA - OG}{3}$  si hac subducatur ab

O A, restabit  $\frac{20A+0G}{3} = 0C$  scil. Logarithmo Radicis cubicæ fractionis GH. Sic etiam fractionis IK

dicis cubicæ fractionis GH. Sic etiam fractionis IK radix biquadratica habetur, secando AI in quatuor partes æquales. Nam Radix est prima trium mediarum proportionalium inter unitatem & Fractionem. Sit itaque A C=!AI, & erit CD Radix biquadratica Fractionis

I.K. Sed eft  $\frac{1}{4}$  A I =  $\frac{O \stackrel{\frown}{A} \stackrel{\frown}{-} O I}{4}$  adeoque  $OC = O \stackrel{\frown}{A} -$ 

 $AC = \frac{3OA + OI}{2}$ 

Universaliter si fractionis LM desideretur radix potestatis u, ejus radicis Logarithmus erit 

OA — OA + OL

a

hoc est si indici Logarithmico fractionis, præponatur numerus n-1, & logarithmus sic auctus dividatur per n, quotus dabit Logarithmum radicis quæsitæ. Sic si quæratur radix cubica fractionis  $\frac{1}{2}$  sive, 5 hujus Logarithmo præponatur 2=n-1, quia radix cubica desideratur, & siet 29. 6989700 cujus numeri triens est 9, 8996566 æqualis Logarithmo radicis cubicæ fractionis  $\frac{1}{2}$  & congruens Logarithmo numerus est, 7937 qui erit radix quæsita.

## CAPUT IV.

## De Regula Proportionis seu Aurea Logarithmica.

Atis tribus numeris, qua ratione quartus proportionalis inveniendus sit, nos docet proportionis Regula; scil. termini secundus et tertius in se invicem ducendi sunt, exproductus dividendus est per primum, qui prodit quotus, exhibebit quartum terminum proportionalem quassitum. At per logarithmos minore labore habetur ille quartus; Nam si è summa Logarithmorum secundi et tertii auseratur logarithmus primi, qui restat numerus est

logarithmus quarti proportionalis.

Quin etiam & hic labor minui aliquantulum potest, si loco logarithmi primi capiatur ejus complementum Arithmeticum, seu differentia logarithmi à numero 10 000000, & obtinetur si pro singulis logarithmi figuris scribantur earum differentize à 9, Complementum hoc Arithmeticum cum reliquis duobus logarithmis in unam fummam conjiciatur, & à summa, unitatis nota in primo versus sinistram loco sita abiiciatur, restabit logarithmus quarti termini quasiti; atque hoc modo per unicam Numerorum trium additionem invenitur logarithmus termini quæsiti. Hujus rei causa hinc patebit. Sint tres numeri À B C & è summa secundi & tertii subducendus est primus, non tantum operatio communi modo perficitur, sed etiam si assumatur numerus quivis E, & ab ea auseratur A, restabit E - A si numeri B C & E - A in unam summam addantur, & è summa trium rejiciatur

E, restabit B + C - A. sic si subducendus est numerus 15 ex 23 capio numeri 15 complementum

23 ad 100 quod est 85, hunc numerum addo ad 23 8 summa fit 108 ex quo sublato 100 restabit numerus 8 sequuntur Exempla Trigonometrica Re-

gulæ proportionis per Logarithmos foluta.

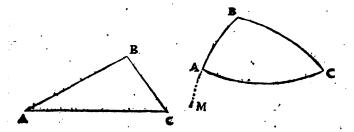

Sit Triangulum ABC recilineum, inquo dantur angulus A 36 gr. 46'. angulus B 98 gr. 32'. & latus BC, 3478. & quæritur latus A C. Fiat (per caj. 1. Trigon. Planæ). Sinus ang. A ad Sinum

ang. B ut B C ad A C. Et quia finus Log. anguli A est primus analogie terminus ejus vice substituo complementum A
Arith. comp. \$,B.

O. 2228938

O. 9951656

Log. B C.

J. 5413296

Log. A C.

23.759388

rithmeticum ejustem, & addo Log. BC, Log. S, B& przdictum complementum in unam summam, & è summa rejecta unitate quæ est in primo versus sinistram loco, dabitur Logarithmus lateris AC, cui congruens numerus est

5706, 306 equalis A C lateri quesito.

Sit Triangulum Sphæricum ABC, in quo dantur omnia latera scil. BC=30 grad. AB=24 gr. 4'. & AC=42 gr. 8'. quæritur angulus B. Producatur BA ad M ut sit BM=BC erit AM differentia laterum BC BA æqualis 5 gr. 56'. (Per cas. 11 in Triangulis obliquangulis Sphærieis.) Fiat ut rectangulum sub sinubus crurum ABBC ad quadratum Radii ita Rectangulum sub sinubus

Arcuum AC+AM AC-AM ad quadratum finus an-

guli  $\frac{1}{2}$  B. Est vero  $\frac{AC + AM}{2} = 24$  gr. 2'. &  $\frac{AC - AM}{2} = 18$ 

gr. 6'. Rt quia primus analogiæ terminus est rectangulum

fub finubus ABBC, & fecundus terminus est quadratum Radii; Summa Log. Sin. ABBC subducenda erit exdeplo Log. Radii & qui restat numerus addendus est ad summam Log. S AC+AM AC-AM. Quod idemo

rit ac si singuli Log. Sinus arcuum AB BC suducerentu

Log. S, B C comp. Arith. 0. 3010299
Log. S, A B. comp Arith. 0. 3898364
Log. S A C + A M
2 9. 6098803

Log. S, AC - A M
2 9. 4923083
2 Log. S, Ang. B. 19. 7930549

à Logarith. Radii, vel si horum sinum capiantur complementa. Arithmetica, Atq; complementa illa & prædicti sinus in unam conjicirentur sumam. Summa illa erit Loga-

rithmus quadrati sinus dimidii anguli B; logarithmi luque dimidium 9. 8965274 est Log Sinus anguli ½B=51 gr. 59". 56". & hujus anguli duplum erit 103 gr. 59'. 52" = angulo E qui erat inveniendus.

#### CAPUT V.

De Proportionalium Quantitatum continuis Incrementis, Et de modo inveniendi per Logarithmos, Terminum quemlibet in serie Proportionalium, serie crescente, sive decrescente.

S I in Axe Logarithmicæ ubivis capiantur partes quot volueris SV VY YQ &c. æquales, & ad puncta S V Y Q &c. erigantur perpendiculares Vide ST VX YZ QΠ &c. ex natura curvæ, erunt Fz.3. omnes continuè proportionales, quin etiam continua incrementa X x Z z Π π erunt totis proportionalia. Nam ob ST: VX:: VX: YZ:: YZ: QΠ erit dividendo

videndo ST:  $Xx::VX: Zz::YZ: \Pi \pi_i$ & componendo  $VX: Xx::YZ: Zz::Q\Pi: \Pi \pi$ . Hinc fi Xx fit pars quælibet rectæ ST, erit Zz eadem pars rectæ VX, &  $\Pi \pi$  quoque eadem pars rectæ YZ. ex. gr. Si Xx fit  $\frac{1}{20}$  ST, erit  $Zz=\frac{1}{20}VX$ , &  $\Pi \pi=\frac{1}{20}YZ$  feu quod eodem redit, erit  $VX=ST+\frac{1}{20}ST$ .  $YZ=VX+\frac{1}{20}VX$ , item  $Q\Pi=YZ+\frac{1}{20}YZ$ .

Fiat ut ST ad VX, ita AB unitas ad NR; erit AN = SV; adeoque rectæ SV VY YQ &c. erunt fingulæ zquales logarithmo ipfius R N, & A V Logarithmus termini VX erit æqualis AS+AN= Logarithmo ipfius ST + Logarithmo ipfius NR. Item AY Logarithmus termini YZ zqualis erit AS+2AN= Log. ST+ 2 Log. N R, & A Q logarithmus Termini Q Π aqualis erit AS+3 AN=Log. ST+3 Log. NR. Et universaliter si Logarithmus numeri NR multiplicetur per numerum, qui exprimit termini cujusvis distantiam à termino primo, & productus addatur Logarithmo termini primi, dabitur logarithmus istius termini. At si series proportionalium lit decrescens; seu si termini in continua ratione minuantur, & Q II sit primus, habebitur Logarithmus alterius cujusvis termini, multiplicando Logarithmum numeri NR per numerum qui exponit ejus termini distantiam à primo, & subducendo productum è Logarithmo primi. Quod si productus ille sit major Logarithmo primi termini initio ab unitate ducto; in eo casu ponendi sunt Logarithmi incipere ab unitate in aliquo fractionum Decimalium loco detrusa, verbi gratia ab OP ita Logarithmus numeri Q II erit O Q.

Exponat jam LM quamvis pecuniam, seu pecuniz summam à creditore Fœnori elocatam, ea lege ut singulis annis, Usura annua sorti annumeretur, & finito primo anno, sit usura seu lucrum Kk, & IK aggregatum sortis & lucri pariat usuram Hb quæ sit ipsi IK proportionalis, seu in ratione constanti. Hæc usura Hb sinito anno secundo, sorti accedat, & sors ea sit GH, quæ ad sinem anni tertii pariat usuram Ff, ipsi GH proportionalem; Ponamus sortem singulis annis augeri parte sui vice-

E 2 fima,

fima, 18, adeoque erit IK=LM+10 LM, GH=IK +10 IK. EF=GH+10 GH, & ita deinceps. Erunt proinde termini LM IK GH EF &c. continue proportionales. Quaritur quantum aucha fuerit pecunia ad

finem quotlibet annorum.

Sit LM semiobolas, Anglice Afarthing. Ob LM ad IK ut 1 ad 1 + 1 vel ut 1 ad 1,07. ut AB ad IIR, ent NR=1,05, cujus Logarithmus AN est o. 0211803, vel magis accurate 0. 02118929 91. Quæritur quantum lucri accedat semiobolo, qui sexcentis annis fanori expositus est Multiplicetur AN per 600 productus erit 12.7135794. Huic producto addatur Logarithmus fractionis and nempe 07.0177288. (nam est semiobolus pars libræ 350) summa 109.7313082 erit Logarithmus numeri quæsiti, cumque index 100 superat indicem Unitatis novenario seu o erunt in numero respondente novem figurarum loca supra locum Unitatum, & numerus ille in tabulis quæsitus invenietur major quam 5386500000, & minor quam 5386600000. Unus itaque semiobolus fænori datus, finitis sexcentis Annis, pariet libras Anglicanas plures quam 5386500000; Cui summe solvende vix par erit omnis illa Auri Argentique copia, quæ ab ipsa rerum origine ad hunc usque diem ex terrarum visceribus eruta est.

Exponat Q II quamvis pecuniæ fummam quam post exactum integrum annum debitor creditori solvere tenetur. sed sine usurâ. Certum est si Débitor nunc totam solveret, illum amillurum jus quod habet in usuram annuam quæ ex pecunia illa prodiret; Quin & minor summa sœnori expolita, potelt post annum cum sua usura, summam QII adaquare. Minor illa pecunia summa, qua cum sua Usura pecuniam Q II adæquat, præsens pecuniæ Q II valor dicitur. Sit AN Logarithmus Rationis quam for habet ad aggregatum fortis & usura, hoc est, si fors sit Usuræ annuæ Vigecupla, sit A N Logarithmus numeri 1+1 feu 1,05, & capiatur QY aqualis AN; erit AY. Logarithmus præsentis valoris pecuniæ Q II. Patet enim pecuniam Y Z fœnori expositam finito anno parituram pecuniam Q II, adeoque ut habeatur logarithmus præsentis valoris

valoria, seu YZ; ex Logarithmo A Q detrahi debet Logarithmus AN, & restabit AY logarithmus præsentis. valoris vel Y Z. Si summa Q 17 non nisi post duos annos exactos debeatur; à Logarithmo A Q subtrahendus est numerus 2 A N, & manebit A V logarithmus præsentis valoris, seu summæ quæ pro pecunia Q II solvi statim debeat. Nam manifestum est pecuniam V X sænori expositam, spatio duorum annorum, pecuniam QII procreaturam. Eademratione, si summa QII non nisi post tres annos debetur, à logarithmo QII subtrahendus crit numerus 3 A N, & qui restat A S, erit logarithmus numeri ST, seu erit ST præsens valor summæ QII post tres annos folvende. Et Universaliter, si logarithmus AN multiplicetur per numerum annorum, quibus exaclis, debetur summa Q II, & productus numerus ex logarithmo A Q fubducatur, hac ratione dabitur logarithmus numeri, qui erit præsens valor summæ QII. patet si 5386500000 libræ Angl. Societati alicui finitis sexcentum annis solvenda suerint; tanta pecunia prasentem valorem, vix unum semibolum adæquaturum.

Si in Axe Logarithmicz ordinentur ad curvam recta: HG EF, AB CD quæ fint proportionales, & extremitates ipsarum FH DB rectis jungantur, quæ productæ

cum Axe conveniant in P & K, erunt rectæ G P

AK femper æquales. Nam ob GH: EF:: AB: Fig.4.

CD. erit GH:FS::AB:DR. Sed ob æquian-

gula, triangula PGH HSF, Item KAB BRD æquiangula erit PG: HS::(GH:FS::AB:DR::) KA:BR. Quarum proportionalium consequentes HS BR æquales sunt, Antecedentes igitur PG KAæquales erunt. QED.

Si rectæ CD EF ad AB GH æqualiter accedant, ut tandem punctum D coincidat cum B, & punctum F cum H, rectæ DBK FHP quæ prius secabant curvam, vertentur in Tangentes BT, HV; & rectæ AT GV semper sibi invicem æquales erunt, hoc est, portio Axis AT vel GV intercepta inter ordinatam & Tangentem quæ Subtangens dicitur, erit ubique constantis & datæ longitudinis, quæ est præcipua Logarithmicæ Proprietas. Nam

in diverlis Logarithmicis, Subtangentes curvarum species seu formas determinabunt.

In duabus diversæ speciei Logarithmicis, ejusdem numeri Logarithmi, seu distantiæ ab unitate, erunt subtangentibus suarum curvarum proportionales. Sint enim

curva HBD SNY, quarum Subtangentes fint Fig. 4 AT MX, sitque AB=MN=unitati, item DC=QY; erit AC Logarithmus numeri CD,

in Logarithmica HD, ad MQ logarithmum numeri QY, seu ejuschem CD in Logarithmica SY, ut subtangens AT ad subtangentem MX. Concipiatur interseri inter AB CD vel NM QY, infinitos terminos continue proportionales, in ratione AB ad ab vel MN ad mn; & ob AB = MN erit ab = mn. item erit bc = no. Et termini proportionales cum in utraque sigura sint numero equales, divident lineas AC MQ in partes numero equales, quarum prime sint Aa Mm, partes itaque illæ erunt totis proportionales, hoc est erit Aa: Mm:: AC: MQ Quoniam autem Triangula TAB Bcb sunt similia (nam pars curvæ Bb coincidet fere cum portione Tangentis) Item triangula XMM Non sunt similia. Erit Aa vel Bc: bc: TA: AB

Item est no vel b c: No:: MN vel AB: MX.

Unde erit ex æquo, Bc:No::TA:MX::Aa:Mm::AC:MQ. Q. E. D. Si AT vocetur a, ob AB:AT::

bc:Bc; erit  $Bc = \frac{a \times bc}{AB}$ .

Hinc si detur Logarithmus numeri, qui sit unitati proximus, vel illam minimo excessu superat, dabitur Logarithmicæ subtangens, est enim excessus bc ad Logarithmum Bc ut A B unitas ad subtangentem A T. Vel etiam si sint duo quilibet numeri quam proxime æquales, erit disferentia numerorum ad disferentiam Logarithmorum, ut alteruter numerorum ad Subtangentem. v.gr. Si Incrementum bc sit,00000 00000,00001 02255 31945 60259, & Bc vel Aa logarithmus numeri ab sit,00000 00000 00000 44408 92098 50062. duobus his numeris & unitati inventatur quartus proportionalis, scilicet 43429

43429 44819 03251, is numerus dabit longitudinem subtangentis AT, quæ est subtangens Logarithmicæ quæ exhibet Logarithmos Briggianos.

Si Creditor Pecuniæ summam fænori exponat, ea lege, ut fingulis temporis momentis, pars proportionalis usuræ annuz forti annumeretur, ita scil. ut post finitum primum temporis momentum, seu exactam anni particulam indefinite exiguam, usuram poscat tempori proportionalem, quæ sorti adjecta, una cum ipsa, usuram pariat, finito secundo temporis momento, forti pariter accessuram, & ita deinceps. Quæritur quantum creditori finito anno debeatur? Sit a usura annua Unitatis, seu unius libræ. & si integer Annus seu 1 dat usuram a, particula anni indesinite exigua Mm dabit usuram ipsi Mm proportionalem Mm x a; & proinde si Unitas per MN exponatur, ejus incrementum primum erit no = Mm x a. Per pun-Eta Nn concipiatur Logarithmica describi, cujus Axis est OMQ. In hac curva, fi-portio Axis MQ tempus exponat, ordinata QY pecuniam repræsentabit quæ usque ad illud tempus, fingulis momentis, proportionaliter cre-Nam si capiantur m / &c. = M m, ordinatæ / p &c. erunt in serie continue proportionalium in ratione MN ad mn, id est crescent eadem ratione, qua pecunia cre-Scit.

Tangat Logarithmicam in N recta NX, ejus subtangens MX erit constans & invariabilis, & Triangulum minimum Non simile erit Triangulo XMN. At ostensum est, esse incrementum  $no = Mm \times a = No \times a$  erit itaque  $mo: No::No \times a: No ::a: 1$ . Sed ut no ad No, ita erit NM ad MX. Quare erit, ut a ad 1, ita NM seu 1 ad

 $\mathbf{M} \mathbf{X} = \frac{1}{a} = \text{fubtangenti.}$ 

Quod si Usura annua sit pars sortis vicesima, seu si sit  $a = \frac{1}{20} = 0$  s, erit MX= $\frac{1}{a} = 20$ .

Quia in diversis Logarithmorum formis, ejusdem numeri Logarithmi sunt Subtangentibus suarum curvarum, proporproportionales: si MQ tempus Annuum, seu unitatem exponat; QY eric pecunia que sinito anno debetur. Us verd innotescat QY; Fiat ut MX seu 20 ad 0, 4342.944 squi numerus exponit subtangentem Logarithmica, que exhibet Logarithmos Briggianus) ita Annus, sive Unitas, ad Logarithmum Briggianum, qui numero QY congruit; logarithmum Briggianum, qui numero QY congruit; logarithmus autem ille invenietur 0.0217147 cui Respondens numerus = QY est 2,05127, cujus incrementum supra unitatem sive sortem, 05127 pauxillum superat annuam usuram, 05. Adeo ut si usura annua centum librarum sit quinque libre, usura proportionalis singulis anni momentis sorti 100 adjecta, pariet tanuma ad sinem anni. 161. d. .

Si quæratur Usura ejusmodi, ut singulis momentis pars ipsius sorti continue crescenti proportionalis, ad sortem accedat, ea lege ut finito Anno producat incrementum quod sit sortis pars quælibet data v. gr. vicesima. Fiat ut Log. numeri 1,05 ad 1, hoc est ut 0,0211893 ad 1;

ita Subtangens o, 4342944 ad = =20,49,& erit = = 1,0488. Nam si concipiatur pars Usure, 0488 momento respondens, hoe est eandem habens rationem ad ,0488 quam habet annus ad momentum, & siat ut unius ad illam usure partem, ita sors ad ejus incrementum momentaneum; quæ hac ratione continud crescit pecunia, ad sinem anni augebitur vicesima sui parte.

## CAPUT VI.

De Methodo qua Henricus Briggius Logarithmos suos supputavit, ejusque Demonstratio. Vide Fig. 4.

Uamvis Briggius lineam Logarithmicam nusquam descripsit, quem tamen in calculo adhibuit operandi modum, medique Rationem ex contemplatione Logarithmics

mice evidentissime patebis. In qualibet Logarichmick HBD fint tres didinate AB a b q s quam proxime aquales, hoc est earum differentiz exiguam admodum ad ipsas lineas habeant rationem; Erunt Logarithmorum differentize differentiss linearum proportionales. Nam eum linew funt quam proxime equales, propinquissime sibi invicem erunt, & pars curvæ Bs ab its intercepta cum recht linea sere coincidet, cerse tam prope possumt ordinatz sibi in vicem admoveri, ut deferencia curvæ, à rocta ipfam Subtendente, habeant ad iplam subtensam, minorem qualibet datà rationem. Triangula igitur Bc b Br s pro re-Stilineis assumi possumt, & erunt zquiangula. Quare est sr:bc::Br:Bc::Aq:Aa: hoc eft excessus linearum Supra minimum A Berunt logarithmorum differentiis proportionales. Hine patet ratio istius methodi qua tam numeri quam Logarithmi per differentias & partes proportionales corriguntur. Quod si A B fit unitas, erunt numerorum logarithmi differentiis numerorum proportionales.

Si intra numeros denarium & unitatem capiatur medius proportionalis, seu quod idem est, numeri denarii extrahatur Radix quadratica, Radix illa seu numerus in medio erit loco intra denarium & Unitatem. & ejus Logarithmus erit dimidius Logarithmi qui denario competit ac proinde dabitur. Si inter numerum prius inventum & unitatem, iterum inveniatur medius proportionalis quod sit extrahendo numeri inventi Radicem quadraticam, hic numerus Unitati duplo vicinior erit quam prior, ejusque logarithmus erit prioris logarithmi semissis, seu Logarithmi denario competentis pars quarta. Si hac ratione continuo extrahatur Radix quadratica & bisecentur Logarithmi, pervenietur tandem ad numerum cujus distantia ab

unitate minor erit parte 1 00000 00000 00000 istrus lo-

garishmi qui Denario tribuitur. Bregius peractis 54 Radicum extractionibus; Invenit numerum 1, 00000 00000 00000 00000 12781 91493 20032 3442 ejusque logarithmum fore 0,00000 00000 00000 05551 11512 31257 82702.

supponatur Logarithmus hic aqualis A q sive B r, & sik q s numerus radicum extractione inventus; erit differentia r s qua unitatem superat = 1,00000 00000 00000

12781 91493 20032 35.

Horum numerorum ope, logarithmi reliquorum omnium inveniri poterunt ad hunc modum. Inter datum numerum (cujus logarithmus inveniendus sit) & unitatem quærantur (ut superius ostensum est) medii proportionale, donec tandem inveniatur numerus tantillo unitatem superans ut unitas præcedat quindecim cyphras, quas totiden vel plures note fignificative fequantur. Sit numerus ille ab, & note significative, prefixis cyphris differentiam b c denotabunt. Deinde fiat ut differentia r s ad differentiam be ita Br Logarithmus datus ad Be vel Aa Logarithmum numeri a b; qui itaque dabitur. Hic Logarithmus toties continue duplicatus quoties extractiones facte funt, tandem dabit Logarithmum numeri quæsiti. Hac etiam ratione Inveniri possit Subtangens Logarithmicæ nempe fi fiat rs: Br:: AB feu unitas: AT subtangenti, que itaque invenietur 0,43429 44819 03251, per quam de-

nique reliquorum numerorum logarithmi innotescent, nempe si detur numerus quivis NM e-

jusque Logarithmus & quæratur alterius numeri logarithmus qui ad N M satis accedat siat ut N M ad subtangentem X M ita no differentia numerorum ad No differentiam Logarithmorum. Quod si N M sit Unitas — A B dabuntur logarithmi multiplicando differentias minimas b c per subtangentem constantem A T.

Hac ratione Invenientur Logarithmi numerorum 2 3 & 7, & inde dabuntur Logarithmi numerorum 4 8 16 32 64 &c. 9 27 81 243 &c. item 7 49 343 &c. Si à logarithmo denarii auferatur binarii Logarithmus restabit logarithmus Quinarii. & proinde dabuntur Logarithmus

mi numerorum 25 125. 625 &c.

Numeri ex his compositi, nempe 6 12 14 15 18 20 21 24 28 &c. facile logarithmis suis instruuntur, addendo logarithmos numerorum componentium.

At numerorum primorum logarithmos, per tot Radicum cum extractiones Invenire, molestum admodum & laboriosum suit opus. Nec quidem facile suit, interpolando per disserentias Primas, Secundas, & Tertias &c. Logarithmos supputare. Quo itaque absque tanta molestia Numerorum logarithmi obtineantur, Magni viri Newtonus, Mercator, Gregorius, Wallisus, & nuper Halleius series infinitas convergentes dederunt, quibus expeditius & certius logarithmi, ad quot volueris loca supputati haberi possunt; De hisce seriebus, eruditum Tractatum scripsit peritissimus Geometra Halleius inter Acta Philosophica Societatis Regize extantem, ubi series illas nova methodo demonstrat, modumque computandi logarithmos per eas docuit. Liceat his subjungere novam seriem, ex qua expedite & facile sluunt Logarithmi saltem pro numeris majoribus.

Sit & numerus impar, cujus quæritur Logarithmus, Numeri & — 1 & + 1 erunt pares, & proinde dabuntur eorum logarithmi, & Logarithmorum differentia, quæ dicatur y; Quin etiam datur Logarithmus numeri qui est medius Geometricus inter numeros & — 1 & & + 1 æqualis

scil. semisummæ logarithmorum. Series 
$$y \times \frac{1}{4z} + \frac{1}{24z^3}$$

 $+\frac{7}{360z^5} + \frac{181}{15120z^7} + \frac{13}{25200z^9}$  &c. erit æqualis logarithmo Rationis quam habet Geometricus medius inter numeros z-1 & z+1 ad Arithmeticum medium scil. numerum z.

Si Numerus superat 1000, Primus seriei terminus  $\frac{y}{4z}$  sufficit ad producendum logarithmum ad tredecim vel quatuordecim notarum loca, secundus terminus dabit logarithmi loca viginti. At si z major sit quam 10000, primus terminus Logarithmum exhibet ad octodecim sigurarum loca, & hinc ejus usus optimus erit, in supplendis logarigmis Chiliadum à Briggio prætermissis; Hujus rei capiamus exemplum, sit inveniendus logarithmus numeri 20001. Logarithmus numeri 20000 idem est ac logarith-

#### DE LOGARITHMIS

mus binarii prafixo Indice 4. & differentia Logarieli morum 20000 & 20002, idem est ac differentia Lor garithmorum pro numeris 1000 & 10001, scil. 0, 00004 34272 7687-lesc differentia si per 4 & seu 80004 dividam

Quotiens - erit -0,00000 00005 42812 4, 30105 17093 02416 Huic quoto addatur log. nu-4, 30105 17098 45230 meri Geometrici medii, Tumma erit Logarithmus numeri 20001. Hinc patet, ut habeatur logarithmus ad quatuordecim loca non opus esse producere quotum ultra fex loca. At si logarithmus ad decem tantum figurarum loca habere velis, ut à Vlacque in suis Tabulis factum est, dux prima quotientis nota suffi-Et si hac methodo computentur Logarithmi pro numeris supra 20000; labor omnis vix pluris erit, quam qui in exferibendis numeris impenditur. Hæc Series ex iis quæ ab Halleio inventæ sunt, facile sequitur, qui autem plura de ils scire cupit, Præsatum Tractatum adeat & discat.

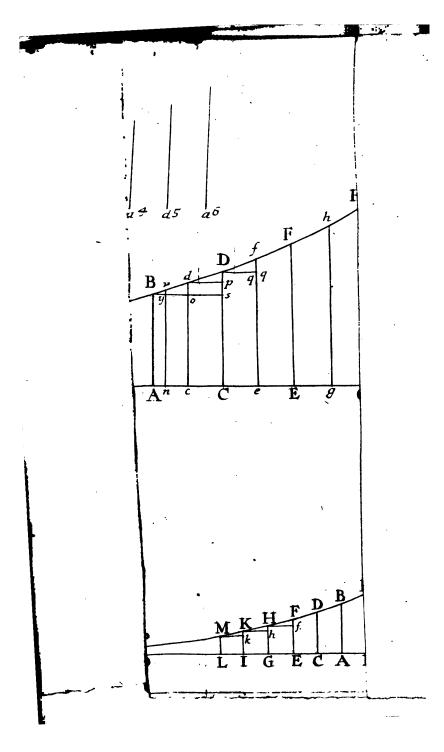

